

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



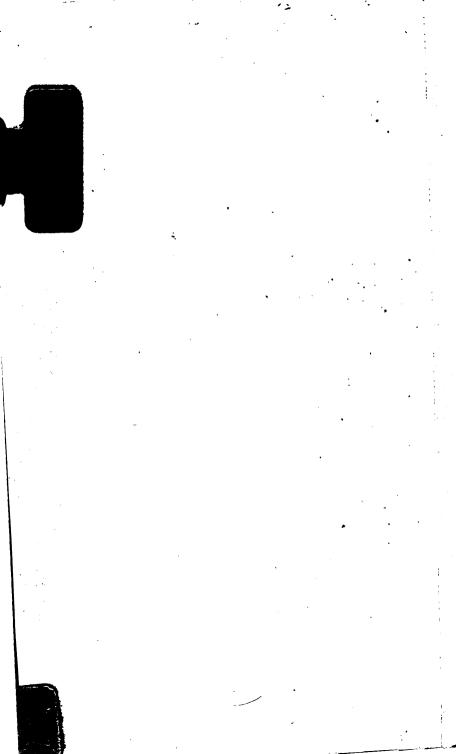

. .

•

•

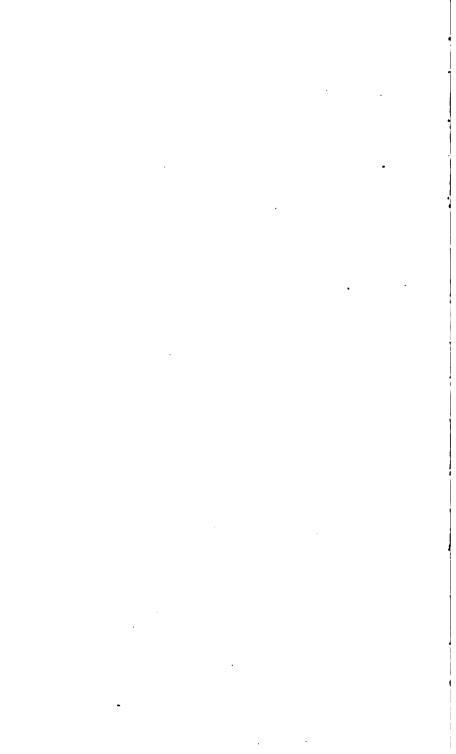

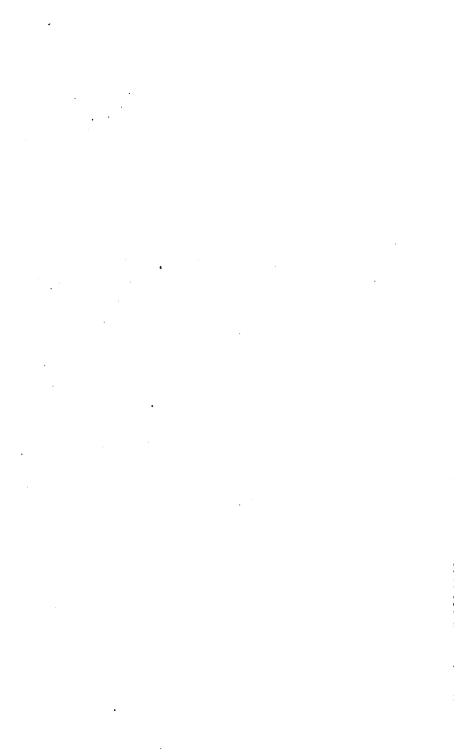

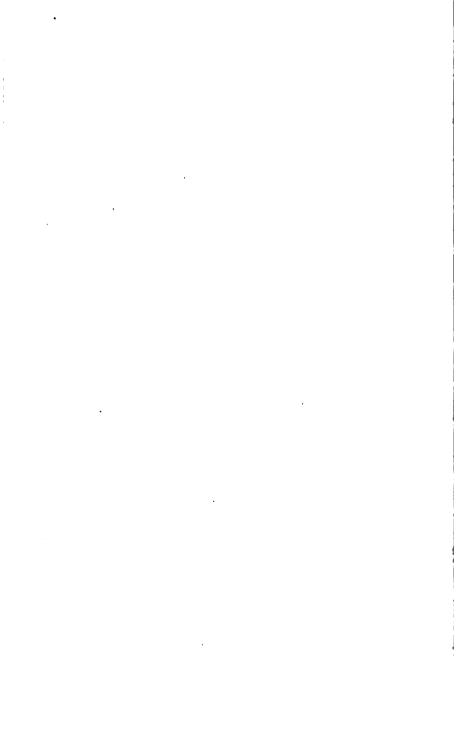

# DELL'ISTORIA

DELLE.

# GUERRE CIVILI

DΙ

# FRANCIA

DI

ARRIGO CATERINO DAVILA.

VOLUME SESTO.

MILANO
Dalla Società Tipografica de Classici Italiani, contrada di s. Margherita, N.º 1118.

ANNO 1807.

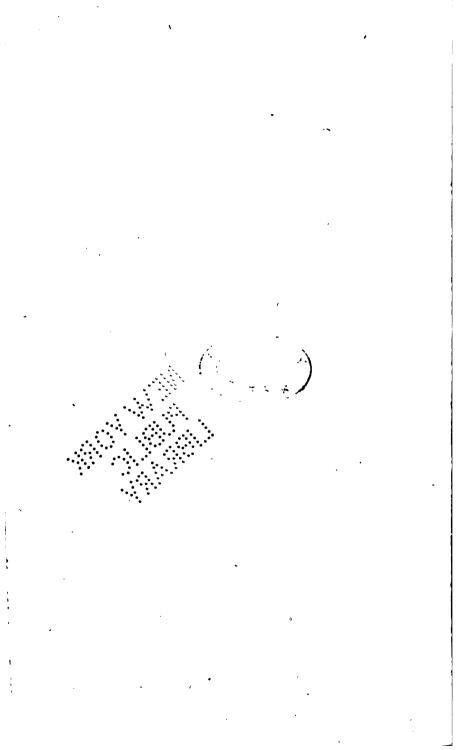

# DELL ISTORIA

#### DELLE GUERRE CIVILI

# DI FRANCIA

## DI ARRIGO CATERINO DAVILA.

LIBRO DECIMOQUINTO.

# SOMMARIO.

Si narrano in questo libro i progressi delle armi Spagnuole in Piccardia: la presa e la ricuperazione di Han: l'espugnazione del Castelletto: il disegno del conte di Fuentes generale dell'armi in Fiandra, di assediare Cambrai: le provvisioni per questo effetto: delibera egli per facilitare que-

Delle guerre civili di Francia. sta impresa d'espugnare prima Dorlano, e vi si accampa. Si preparano all'incontro di soccorrerlo i capitani Francesi: tentano di mettervi gente, e vengono al fatto d'arme. Ottongono gli Spagnuoli la vittoria. e l'Ammiraglio di Villars con molta nobiltà vi resta morto: espugnano con molta strage i vincitori Dorlano: s' accampa l' esercito Spagnuolo sotto Cambrai. Il Duca di Nevers arrivato poco innanzi a disesa della provincia spinge il giovane Duca di Retel suo figliuolo a soccorrere gli 'assediati, il quale felicemente passa per il campo nemico ed entra nella terra: vi entra aopo di lui anco il signore di Vic, e si difendono costuntemente. Il popolo mal soddisfatto del governo di Balagni che otteneva quel principato, tumultua, s' impadronisce d'una porta, e l'apre agli Spaginuoli: & Francesi si ritirano nella cittadella ove non trovando munizione ne vettovaglie cono costretti di arrendersi. Il conte de Fuentes concede loro onorevoli condizioni. Il Re partito di Borgogna passa per soccorrere i suoi, ma non arriva a tempo: consulta quello che si convenga operare, e delibera d'assediare la Fera: segue l'accordo col Duca di Nemurs, con il Duca di Giojosa, e finalmente con il Duca di Mena, il quale viene a ritrovare il Re sotto la Fera. Alberto Cardinale ed Arciduca d'Austria viene di Spagna al governo de' Paesi bassi: soccorre per mezzo

di Niccolò Basti gli assediati della Fera, ma il Re per questo non rallenta la oppugnazione: risolve l'Arciduca di tentare la diversione, ed improvvisamente assalta la fortezza di Cales e la prende: ottiene Guines, mette l'assedio ad Ardres, che per difetto de' difensori si arrende. Arrendesi al Re nel medesimo tempo la Fera, il quale avendo l'esercito suo maltrattato risolve di sbandarlo. Arriva in Francia il Cardinale de' Medici Legato, e vi è ricevuto con grande onore. Trattasi l'accomodamento col Duca di Mercurio, il quale artificiosamente lo prolunga. Raduna il Re gli stati nella città di Roano per provvedere di danari, e riordinare le cose del suo regno: indisposto si ritira ne' contorni della città di Parigi. Sorprendono gli Spaenuoli la città d'Amiens principalissima in Piccardia. Il Re gravemente percosso da questa perdita delibera di mettervi l'assedio senza dimora: si raccontano le varietà della oppugnazione e della difesa: passa l'Arciduca con potentissimo esercito per soccorrere quella piazza: stanno l'armate a fronte con diverse fazioni molti giorni: si ritira l'Arciduca, e la città assediata si arrende. Scorre il Re nel contado di Artois, ma per il verno e per la pestilenza si ritira: s' introduce trattato di concordia fra le due corone dal Cardinale Legato: convengono a Verveins i deputati

Delle guerre civili di Francia.
dell' una parte e dell' altra: si rimette alla ubbidienza del Re il Luca di Mercurio:
dopo qualche difficoltà per rispetto del Duca di Savoja, si conclude finalmente e si
pubblica la pace universale.

Non erano state così prospere per il Re di Francia le cose della guerra a' confini di Piccardia, come nella Borgogna e nella Franca Contea, imperocchè l'armi Spagnuole governate da capitani d'esperienza e di risoluzione, avendo trovato ne' Francesi o poca unione d'animi, o molta debolezza di forze, oltre la strage degli uomini succeduta in diversi abbattimenti, s' erano anco impadronite di molte città e di molti luoghi importanti.

Avevano sin l'anno precedente il Duca di Buglione ed il conte Filippo di Nassau mosse improsperamente l'armi nel ducato di Lucemburgo, e fatte diverse correrie, ed occupati alcuni luoghi di poca, conseguenza; ma stretti dall'esercito del conte di Mansfelt, e molto più dall'inondazione de' fiumi e dalla eccessiva copia dell'acque, erano stati necessitati a ritirarsi, l'uno nella città di Sedan, e l'altro per mare in Olanda; e benchè il Duca di Buglione avesse poi nel principio dell'anno fatto levare l'assedio della Ferte postovi dalle genti Spagnuole, era ciò seguito più con l'arte che con la forza, e s'erano acquetate fuorche da qualche scorreria le cose da quella parte. Ma essendo nel principio

B Delle guerre civili di Francia.

di Marzo morto improvvisamente l'Arciduca Ernesto, prese il governo de'Paesi bassi il conte di Fuentes, il quale pieno di spiriti bellicosi, e desideroso di restaurare la riputazione delle armi Spagnuole, si diede con tutta l'applicazione dell'animo a riformare la disciplina della milizia, ch'egli aveva veduta gloriosamente fiorire ne' tempi del Duca di Parma: penlaqualcosa essendo passato il conte Carlo di Mansfelt a servire l'Imperatore nella guerra di Ungberia, rimaso egli solo all'amministrazione del negozio e delle armi, valendosi dell'opera del signore della Motta, del Principe d'Avellino. di Monsignore di Rono, del conte Giovan Jacopo Belgiojoso e del colonnello la Berlotta, vecchi ed esperimentati capitani ed osservanti della militar disciplina, aveva non solo acquetata una gran parte di quelli che per mancamento delle paghe s' erano abbottinati, ma anco riformando e riordinando le compagnie di ciascheduna nazione, e riempiendole di gente veterana s'era ridotto in istato che con esercito più valoroso che numeroso poteva mettersi all'esperimento di qualche impresa, la quale mentre va rivolgendo per l'animo, quelli della provincia di Henaut e del contado di Artois gli proposero l'oppugnazione di Cambrai. offerendo buon numero di genti e grossa contribuzione di danari, come vedessero accampato l'esercito sotto a quella città, dalla quale ricevevano quelle provincie gravi e continuati danni, con interrompimento del commercio, e con impedimento della coltivazion de' terreni. Faceva la medesima istanza l'Arcivescovo di Cambrai, il quale essendo stato discacciato dal dominio di quella terra profferiva similmente danari e soldatesca, purchè gli Spagnuoli si volessero risolvere di ricuperarla.

Pareva al conte di Fuentes grande e magnifica questa impresa, così per la grandezza e per lo splendore della città e del contado suo, come per la gloria che ne sarebbe seguita: perchè dopo ch'ella fu occupata dal Duca di Alansone non era mai bastato l'animo all'armi Spagnuole di ricuperarla, ed il Duca di Parma medesimo o distratto da occorrenze più necessarie, o dissuaso dalla difficoltà di conseguirla , l'aveva abbandonata. Ma se l'impresa portava seco grandissima riputazione, non portava minore difficoltà per la fortezza della città e del castello, per la quantità del popolo, per la ricchezza degli abitanti, per il presidio che vi teneva il signore di Balagni, e per molt'altre circostanze che si rappresentavano alla considerazione del conte, il quale benchè risoluto nell'animo di tentarla, l'andava nondimeno con prudente consiglio dissimulando, e facendo maturamente quelle provvisioni che giudicava opportune per non colpire in fallo. Ma mentre intento a questo fatto va preparando le cose, nuovo emergente che nacque

in Piccardia affrettò con gravissimo e reciproco pericolo la mossa della guerra.

Era governatore di Han, città considerabile di quella provincia, il signore di Gomerone, il quale avendo nella declinazione della lega preso partito d'accomodarsi con gli Spagnuoli, aveva anco convenuto di ricevere il presidio che a loro paresse, non solo nella terra, ma nel castello ancora; al qual effetto essendo venuto Cecco di Sangro con ottocento fanti Italiani, il capitano Olmeda con dugento Spagnuoli, dugento Valloni e quattrocento Tedeschi, Gomerone quantunque gli ammettesse nella città, non volle però ammetterli nel castello, temendo che resi più forti nella piazza, non tentassero di scacciarlo: sopra la qual dubitazione essendo corse molte lettere e molti messi, finalmente Gomerone fu persuaso da don Alvaro Osorio governatore della Fera a trasferirsi in Fiandra, ove avrebbe ricevuto non solo la compita somma de' danari promessi, ma anco le sicurezze convenevoli di continuare nel governo della piazza: perlaqualcosa egli lasciato il signore di Orvilliers suo cognato, e la propria madre al governo del castello, con due fratelli minori si condusse in Anversa, ove il conte di Fuentes sdegnato della ambiguità della sua fede, lo fece insieme co' fratelli ritenere prigione, e scrisse ad Orvilliers, che se non rimetteva il castello in mano de' suoi capitani egli si sarebbe pagato con la testa di Gomerone. Ma Orvilliers non meno ambiguo del cognato, quantunque la madre ansiosa della salute de'figliuoli molto lo stimolasse, non sapeva risolversi a prendere alcun partito, ma ora dando intenzione agli Spagnuoli di dar loro il castello, ora trattando col Duva di Lungavilla e con Monsignore di Humieres luogotenente del Re nella provincia d'introdurli secretamente ad opprimere il presidio Spagnuolo che alloggiava nella terra, tenne e l'una e l'altra parte lungamente in isperanza, sin tanto che profferendogli Monsignore di Humieres condizioni più larghe, e che tutti i capi Spagnuoli che fossero presi gli sarebbono dati per cambiarli con Gomerone, si risolvè finalmente di voler aderire a' Francesi: perlaqualcosa essendo poco innanzi stato ucciso il Duca di Lungavilla d'una archibugiata fortuitamente ricevuta in una salva, che per onorarlo gli fecero i suoi soldati, il conte di san Polo suo fratello, al quale il Re aveva conceduto il medesimo governo della provincia, chiamato a sè il Duca di Buglione a san Quintino deliberò di tentar quest'impresa con tutto che e per il dubbio della fede del castellano, e per la qualità del presidio fosse giudicata molto difficile.

Prese il carico Monsignore di Humieres di guidare questo negozio, e per poter riuscirlo prosperamente a fine pose grandissimo studio nel raccorre tutta la nobil-

Delle guerre civili di Francia. tà della provincia, e tutta la soldatesca che era ne presidi vicini. Intanto il conte di Fuentes avendo dato buoni ordini alle cose di Fiandra, con otto mila fanti due mila cavalli s'era avanzato a' confini per prendere il Castelletto, luogo fabbricato dal Re Enrico II. ne' tempi delle guerre con l'Imperator Carlo V. ne' confini del territorio di Cambrai, e perchè l'espugnazione di questo luogo riusciva necessaria a voler metter l'assedio alla città, vi si era posto a campo, e lo batteva con dodici cannoni, il che non interrompendo i disegni de' Francesi, che stimavano molto più a proposito il prendere Han, che il soccorrere il Castelletto, s'erano messi alla campagna con quattro mila fanti, e più di mille cavalli campeggiando ora in un luogo ora nell'altro ne' contorni di quella terra. Ma benchè dissimulassero e fingessero di aver altro pensiero, il loro accostarsi nondimeno, e qualche provvisione che Orvilliers faceva nel castello, aveva posto in sospetto Cecco di Sangro e gli altri capitani Spagnuoli, i quali dubitando di quello che veramente era, deliberarono di chiudere gli aditi delle strade che dalla città

passavano sulla spianata del castello, ed essendo tre che sboccavano in essa, vi tirarono a ciascuna una trincea alzandola di botti e di terreno; e forarono le case da tutte le parti per potere con gli scoppietti infestare la piazza che dall'abitato della terra si distendeva sino alla fossa e al rivellino fabbricato alla porta del castello, o per maggior sicurezza spedirono al conte di Fuentes significandogli il sospetto che avevano, e ricercando soccorso.

I Francesi dall' altra parte assicurati della fede di Orvilliers da molti de'suoi parenti ch' erano nell'esercito, si accostarono la prima sera tra la porta del castello e quella che conduce alla strada di Nojone. ma avendo le sentinelle morte, ch'erano fuori de'ripari, dato avviso agli Spagnuoli dell'arrivo de' nemici, Cecco di Sangro fece tirare molti colpi di artiglieria da quella parte, dai quali conoscendo i Francesi che il presidio era avvisato, ed ordinato a ricevere l'assalto, deliberarono di entrare nel castello, e da quella parte discendere ad assalire la terra. Il conte di san Polo con tutta la cavalleria, e con uno squadrone di mille fanti stette fermo su la campagna, Monsignore di Humieres ed il Duca di Buglione entrarono nel castello, ove la difficoltà di assalire i nemici appariva grandissima, perchè il portello del rivellino era così piccolo, che gli necessitava ad uscire in poco numero alla sfilata, e nell'uscire pervenivano su la spianata sottoposta al saettume delle archibugiate della terra: perlaqualcosa non vollero mettersi pericolo così manifesto nell'oscurità della notte; ma risolverono aspettando la muttina di aprire la porta del soccorso la qual

14 Delle guerre civili di Francia.

era murata, e per essa calare senza opposizione nella fossa, dalla quale tagliando e ruinando un pezzo di contrascarpa venivano a riuscire per fianco del castello in luogo che non era sottoposto all'offese. Così eseguirono nell'apparire del sole, e divisi in tre squadroni, ciascuno de' quali aveva cento gentiluomini coperti di tutte arma nella fronte, si condussero ad assalire quei della terra, che presti alle loro trincee riceverono valorosamente l'assalto.

Fu molto aspro e pertinace il conflitto, combattendo dall' una parte e dall' altra soldati veterani, pieni di esperienza e di valore, ma riuscì con diversa fortuna ne' tre diversi luoghi ove si combatteva: perciocche Monsignore di Humieres penetrato ad assalire su la man destra la trincea che guardavano Baldassarre Caracciolo e Marcello del Giudice, fu non solamente sostenuto, ma dopo due ore di combatti. mento respinto con molto sangue; all'incontro su la mano manca, ove il signore di Sessavalle ed il colonnello la Croce assalirono la trincea guardata dal capitano Olmeda, si combattè con eguale fortuna senza vantaggio, ma nella strada di mezzo ove il Visdomino d'Amiens ed il governatore di Nojon si condussero ad assalire Ceeco di Sangro, dopo di aver lungamente combattuto, e restandovi Cecco gravemente ferito di due colpi di picca, i Francesi spuntarono la trincea, e benchè per tutto

trovassero costante resistenza, pervennero nondimeno vicino alla porta di Nojone, la quale avevan disegnato di aprire e d'introdurre per essa il conte di san Polo; ma Cecco prendendo partito nell'estremità del pericolo, fece attaccar fuoco nelle case di quel quartiere, il quale portato dal vento prospero per lui, incalzò di maniera i Francesi, che gli costrinse a ritirarsi, facendo tanta ruina le fiamme, che i combattenti furono necessitati a fermare la battaglia.

Era di mezzogiorno, ed i soldati stanchi per ogni parte rallentavano il combattere, e nondimeno monsignore d'Humieres avendo veduto voltare il vento e rivolgere le fiamme dell'incendio verso gli Spagnuoli, riordinato il suo squadrone, e postosi ne' primi ordini tornò a rinnovare l'assalto; nel principio del quale egli ferito d'un'archibugiata nella testa cadde in terra morto, per il quale accidente i suoi non rallentarono l'impeto loro, ma soccorsi dal Duca di Buglione con gente fresca occuparono finalmente la porta di Nojone, per la quale entrato il conte di san Polo con il restante dell'esercito, gli Spagnuoli stretti da tutte le parti, non mai voltando le spalle, ma sempre coraggiosamente combattendo, si ritirarono nel borgo di san Sulpizio, ove avendo combattu. to fino alla sera, nè comparendo il soccorso che aspettavano dal conte di Fuentes, alzate le picche fecero mostra di arrendersi; ma i Francesi o sdegnati per la morte di monsignore d'Humieres, o per l'odio ardentissimo contra gli Spagnuoli, proseguirono la vittoria senza riguardo, e gli avrebbono tutti menati a fil di spada, se il desiderio di ricuperar Gomerone non gli avesse persuasi a far molti prigioni.

Morirono circa ottocento uomini dalla parte degli Spagnuoli, e rimasero prigioni Cecco di Sangro, Baldassarre Caracciolo, il capitano Olmeda, Ferrante Ninfa, Marcello del Giudice, Alessandro Brancaccio, e molti altri soldati e capitani. De' Francesi morirono quaranta gentiluomini e cento e venti soldati, tra i quali il colonnello la Croce, il signore di Bajancurt, la Masiera luogotenente del signore di Survilla, e molti capitani di fanteria. Tra' feriti furono il maestro di campo Liervilla ed i signori di Arpajone e di Chialanda.

Il conte di Fuentes ricevuto l'avviso dell'assalto che aspettavano i suoi soldati, lasciato il Duca di Pastrana all'assedio del Castelletto, si mosse con una parte dell'esercito per soccorrerli, ma essendo arrivato il giorno seguente al conflitto tre miglia discosto dalle mura di Han, ebbe la nuova dell'infortunio loro, e non gli parendo a proposito il tentar per allora alcuna cosa, ritornò a proseguire l'assedio incominciato, onde i Francesi restati liberi possessori della città e del castello, lasciarono i signori di Sessavalle e di Plinvilla con pre-

sidio conveniente nella terra, e consegnarono ad Orvilliers Cecco di Sangro e molti
altri prigioni, con il cambio de' quali potesse ricuperare il signore di Gomerone:
ma la cosa riusci molto diversamente, imperocchè i prigioni avendo occultamente
trattato con un Napolitano, il quale come
cavallerizzo del signore di Gomerone abitava nel castello, restarono in appuntamento di essere da lui e da due altri soldati del presidio liberati dalla stanza nella
quale erano rinchiusi, e provveduti d'arme, sicchè improvvisamente potessero non
solo ricuperare la libertà, ma uccidendo
Orvilliers rendersi padroni della fortezza.

Il fatto riusci da principio prosperamente, perchè Cecco di Sangro con i compagni, assalita improvvisamente la guardia sul mezzogiorno, occuparono e serrarono la porta del castello, ma corsi alla stanza del castellano per ammazzarlo, trovarono ch' egli con i compagni s' era posto in difesa, onde s'incominciò aspramente a combattere infra di loro, al quale rumore i capitani che alloggiavano nella terra, sospettando del fatto corsero improvvisamente al castello, e cominciarono a tentare di entrarvi con le scale, onde il conflitto era ridotto in terzo; ma non avendo gl'Italiani forze da poter resistere da due diverse parti, convennero per mezzo di madama di Gomerone con Orvilliers, che aprendo loro la porta della campagna gli lasciasse Davila Vol. VI.

18 Delle guerre civili di Francia.

uscire liberamente, ed egli restasse come

prima libero padrone del castello.

Così liberati i prigioni restava Gomerone senza speranza di ajuto in potestà degli Spagnuoli, e tuttavia la madre non rifinando di tentar tutte le vie per liberare i figliuoli, aveva ridotto Orvilliers con le lagrime, con le preghiere e con le promesse in tale ambiguità d'animo, che pareva inclinato a volere accordarsi di nuovo con gli Spagnuoli: perlaqualcosa giudicando ella, che se il campo si fosse accostato, facilmente egli si sarebbe risoluto di riceverlo, scrisse al conte di Fuentes che se egli veniva con l'esercito, Orvilliers gli avrebbe consegnato il castello.

Intanto aveva il conte battuto le mura del Castelletto, e datovi un impetuoso assalto, il quale benchè fosse costantemente sostenuto da quei di dentro, essendosi pondimeno nel combattere acceso fuoco nella munizione e consumata tutta la polvere, fu necessitato il signor di Liramonte governatore di quella piazza ad arrendersi, e salva la roba e le persone usci militarmente da quella piazza, onde il conte lihero da quest' impresa si mosse con tutto l'esercito per accostarsi ad Han, ma nell'arrivo suo Orvilliers incerto più che mai nell'animo suo, e non sapendo determinarsi, aperta la porta ch'era inverso la terra, si fuggi del castello, ritirandosi a, Roja, ed il signore di Sessavalle entratovi

con dugento soldati, cominciò a sparare le artiglierie contra il campo Spagnuolo, dal che sdegnato il conte di Fuentes, fatto venire Gomerone in vista del castello, lo fece in presenza di tutti decapitare, ed i fratelli rimandò prigioni nel castello di Anversa.

Stette il conte in pensiero di mettere l'assedio a quella terra, che il calore della passione ve lo persuadeva, ma il giorno seguente, racchettato che fu il primo moto, non volendo interrompere l'impresa già destinata di Cambra, levato il campo si condusse a dare il guasto a' luoghi di quel contado. Al primo arrivo dell'esercito si arresero senza contrasto Cleri e Brai terre deboli di quel territorio poste lungo alla riviera di Somma, e con grandissimo terrore de paesani si cominciarono a predare gli animali ed a guastare in molti luoghi le biade: ma non erano ancora all' ordine le genti che le provincie d'Artois e d'Henaut s'erano obbligate a contribuire, e senza di esse per il gran circuito della terra e per la quantità de' difensori, giudicavano i capitani non doversi tentare l'oppugnazione: perlaqualcosa il conte per non tenere ozioso l'esercito, e per facilitare l'impresa di Cambrai con precludere gli aditi da molte parti deliberò di assalire Dorlano, città non molto grande, ma convenevolmente forte, e situata vicino a'confini che separano la Piccardia dal territorio di Cam20 Delle guerre civili di Francia. brai, ma dalla parte più alta sopra Perona e Corbia.

Era nella città il signore di Arancurt, e il signore di Ronsoi governava il castello, perciocche tutte le piazze di quella provincia, come vicine a' confini, sono assicurate con la costruzione de castelli. la maggior parte più forti di sito che di artificio, e con le muraglie di forma antica, e fiancheggiate solamente di torrioni; ma questo, perchè così aveva persuaso la vicinanza del pericolo, o la diligenza di chi lo governava, era molto migliorato con terrapieni e con rivellini secondo il modo della fortificazione de' nostri tempi. Il presidio che si ritrovava nella terra, come debole molto e di gran lunga inferiore al bisogno, diede animo al conte di mettersi a quell' impresa, ma con tutto che la deliberazione sua fosse improvvisa, e che vi si rivolgesse senza perdere momento di tempo, non polè con tutto ciò esservi posto l'assedio e serrati gli aditi tanto presto, che il Duca di Buglione non ne fosse avvertito, il quale colto repentinamente vi spinse dentro quattrocento gentiluomini ed ottocento fanti, benchè con pernizioso consiglio, perciocchè se avesse messa nella terra tutta la fanteria ch' era appresso di lui, la quale passava il numero di due mila, non avrebbe poi avuto necessità di tentare ruinosamente il soccorso, e se non impegnava la nobiltà nel circuito di quelle

mura, sarebbe stato così forte di cavalleria, che col rompere le strade, gli avrebbe necessitati a levarsi; ma nelle occasioni repentine nè anco alle persone più savie sov-

vengono tutte le cose.

Entrato il presidio, che ascendeva al numero di mille e cento fanti e di cinquecento cavalli, cominciò ad apparire il difetto, perchè non vi essendo capitano di autorità che reggesse il peso della disesa, i baroni e signori del paese che vi erano, con voler tutti comandare, misero tutte le cose in disordine ed in confusione, di modo che la presenza loro, che sarebbe stata molto propria e molto giovevole alla campagna, riusciva più tosto di danno che di servizio nella fortezza, e nondimeno conoscendo ciascuno che bisognava tener il nemico lontano dalle mura, si diedero a ridurre in buona forma alcuni rivellini, i quali erano fuori del recinto de' ripari, per trattenere l'approssimarsi de nemici per qualche giorno; ma anco in questa parte appariva il difetto del presidio, perchè i nobili non si curavano di mettere la mano all' opera, ed i fanti essendo pochi rispetto al bisogno del lavorare, andavano lente tutte le provvisioni.

Accampossi l'esercito Spagnuolo sotto a Dorlano il quintodecimo di di Luglio, e la medesima sera Valentino monsignore della Motta, il quale esercitava il carico di maestro generale del campo, volendo rico2 Delle guerre civili di Francia.

noscere da vicino la piazza per risolvere da qual parte fosse più a proposito di attaccarla, colto da un' archibugiata nell' occhio destro passò da questa vita: capitano che da piccoli e bassi principi passando per tutti i gradi della milizia era con chiarissima fama di esperienza e di valore asceso all'eminenza de carichi più riguardevoli e de'più importanti comandi. Fu dal conte di Fuentes destinato a sostenere il suo luogo Cristiano monsignore di Rono, il quale con la sagacità sua, ch' era grandissima, aggiunta al valore ed all'esperienza di molti anni, s'era messo appresso degli Spagnuoli in somma riputazione, e per consiglio suo innanzi a tutte le cose si cominciò a fortificare gli alloggiamenti dell'esercito, ed a serrare con forti e con mezze lune gli aditi delle strade, così per impedire i soccorsi che si sforzassero di entrare nella terra, come per assicurare il campo non molto grosso dalle molestie e dagli assalti improvvisi de' Francesi.

Finiti questi lavori, restava a deliberare da qual parte si dovesse assalire la piazza, perciocchè molti erano di parere che si dovesse assalire prima il castello, con la presa del quale si renderebbe molto facile l'acquisto della terra, e molti altri, giudicando disticile l'espugnazione del castello, consigliavano che prima si occupasse la terra per facilitarsi l'adito ad oppugnare il castello. Ma dopo lunga consulta-

sione restò superiore una terza opinione portata da monsignore di Rono, che si dovesse assalire la terra da quella parte ov'ella si congiunge col castello, perchè nel medesimo tempo si farebbe breccia alle mura della città, e si leverebbono parte delle difese della fortezza. Consigliava il medesimo la qualità del sito, il qual per rispetto del fiume Oisa, che vi passa, era più facile a ridurre in difesa, onde le batterie resterebbono tanto più munite e spalleggiate da qualsivoglia impeto che facessero il conte di san Polo ed il Duca di Buglione, i quali già si sapeva che radunavano con gran diligenza le forze loro per soccorrere la nobiltà, che poco avvedutamente avevano rinchiusa in quella terra.

Occorreva al primo impeto dell'oppugnazione una mezza luna fabbricata fuori de ripari per coprire la fossa che separa la terra dal castello, la quale essendo di semplice terreno, ma per la lunghezza del tempo tenacemente conglutinato, peco temeva le percosse dell'artiglieria; perlaqualcosa monsignor di Rono provato il poco frutto che facevano nel batterla, si mise a lavorare due trincee per condursi coperto dall' offese così della città come della rocca, e le sboccò vicino alla mezza luna non più che un tiro di mano, e mentre i difensori credono ch'egli sia per condursi con le medesime sin su la fossa, sece improvvisamente dall' una e dall'altra uscire Delle guerre civili di Francia.
due squadroni preparati, uno d'Italiani e
l'altro di Valloni, i quali parte arrappandosi su per il terreno, parte appoggiandovi le scale salirono così velocemente sul
parapetto, che si azzuffarono e si mescolarono co' difensori innanzi che dalle artiglierie della rocca potessero essere offesi.

La pugna fu breve ma valorosa, perchè i difensori erano tutti soldati d'esperienza, e nondimeno l'esser colti come improvvisi fu cagione, che dono aver combattuto un quarto d'ora, superchiati dal numero molto maggiore, fossero costretti a ritirarsi salvandosi su la strada coperta. ch' era fuori del fosso della terra. Monsignore di Rono, entrato nella medesima mezza luna commise al terzo della Berlotta che si coprisse e si fortificasse in quel sito, avendo disegnato servirsi del medesimo posto per piantarvi la batteria. Erano solleciti e diligenti i Valloni a fortificarsi, ma non erano men pronti quei della terra ad impedire il lavoro; perciocchè con tre sagri, ch' erano sopra una piatta forma della città, e dall'altra parte con le artiglierie del castello battevano di maniera il posto ove si travagliava, che la strage degli uomini era grandissima, e tuttavia lavorando a vicenda ora gl'Italiani, ora gli Spagnuoli ed ora i medesimi Valloni, finalmente la mezza luna fu ridotta in difesa, e in essa si piantarono sette colubrine che battevano le difese del castello. e sei cannoni che percotevano le mura della terra, di modo tale che avendo battuto continuamente due giorni, le cose erano ridotte in termine d'aprire due trincee nella contrascarpa, con le quali accostan-

dosi si potesse avanzarsi all'assalto.

Ma in tanto il conte di san Polo ed il Duca di Buglione avendo chiamato l'ammiraglio di Villars con le forze di Normandia erano intenti a soccorrere quella piazza, non tanto per l'importanza sua, quanto per il rispetto del gran numero di nobiltà che v'era rinchiusa dentro: e benchè l'esercito che avevano non fosse molto numeroso, si confidavano nondimeno nella nobiltà che conducevano seco di poter mettere soldati e munizioni nella città, sforzando da qualche parte le guardie benchè diligenti e ben fortificate de' nemici.

Disegnava di entrare nella terra il signor di Sessavalle con mille fanti e con
ventiquattro carra di munizione, e fare
che nel medesimo tempo i quattrocento
gentiluomini, ch' erano in Dorlano, si ritirassero all'esercito, nel quale oltre la
fanteria erano mille e dugento corazze e
seicento archibugieri a cavallo; e perchè il
circuito e l'entrate della città erano ineguali, e parte di qua parte di là dal fiume, il quale si passa nondimeno in molti
luoghi senza difficoltà per la bassezza sua,
aveano determinato dividersi in tre squadromi, e comparire da tre parti, per tenere

Delle guerre civili di Francia. diviso, ed occupare in diversi luoghi il nemico. Consultossi tra loro la sera del vigesimoterzo di di Luglio quello che si dovesse operare, ed il conte di san Polo era d'opinione, alla quale assentivano il mar-, chese di Belin ed il signore di Sessavalle, che si dovesse aspettare il Duca di Nevers. il quale destinato dal Re alla cura ed alla sopraintendenza delle cose di Piccardia era di già vicino, parendo loro temerità il tentar ora con grándissimo pericolo quello che fra due giorni con maggiori forze e con più speranza di buona riuscita si poteva tentare: ma il Duca di Buglione antico emulo del Duca di Nevers, non solo per la diversità della religione, ma anco per l'opinione di prudenza, al primo luogo della quale scambievolmente aspiravano e l'uno e l'altro, non poteva sentire che si aspettasse la sua venuta, e che a lui si riservasse quella gloria, che dal levar l'assedio, o dal soccorrere la piazza egli pretendeva che risultasse in sè stesso, ed avendo tirato l'ammiraglio nella sentenza sua. fece quasi sforzatamente deliberare che la mattina seguente si dovesse tentar la fortuna.

All'incontro il conte di Fuentes conoscendo che tutta la speranza de Francesi poteva consistere nel tenerlo distratto in molti luoghi, deliberò di avanzarsi tre miglia ad incontrarli per potere con tutte le forze unite opporsi al tentativo loro, e la-

sciato Ernando Telles Portocarrero alla guardia della batteria con mille e dugento fanti, e Gasparo Zappogna con altri mille alla difesa degli alloggiamenti e de' forti, egli con tutto il restante dell'esercito si avanzò su la strada per la quale venivano i nemici. Guidava la vanguardia il Principe di Avellino, nella quale erano due squadre di cavalli una di Valloni e Fiamminghi, e l'altra d'Italiani, ed al fianco di esse due maniche di archibugieri Spagnuoli. Seguivano il Duca di Omala e monsignore di Rono con due squadroni di fanteria, i quali avevano nella fronte ciascuno quattro pezzi di artiglieria da campagna, ed in ultimo era collocato il resto della cavalleria con la persona del conte, ed a canto a lui un battaglione di Tedeschi. Dall'altra parte guidavano la vanguardia l'ammiraglio ed il Duca di Buglione; era il conte di san Polo nella battaglia, ed a canto a sè aveva monsignore di Sessavalle con i fanti che dovevano entrare in Dorlano, ed il marchese di Belin guidava il retroguardo.

Era il vigesimoquarto di di Luglio vigilia dell'apostolo san Jacopo vicino al mezzogiorno, quando gli eserciti marciandosi scambievolmente incontro furono in vista l'uno dell'altro, e senza dilazione di tempo la vanguardia Francese assalì con grand'impeto le due squadre di cavalleria de'nemici, delle quali quella de'Valloni, ch'era su la man manca, urtata e disordinata

8 Delle guerre civili di Francia.

dall'ammiraglio prese manisestamente la fuga, ma quella d'Italiani ov' era il Principe di Avellino sostenne lungamente l'impeto feroce del Duca di Buglione, sin tanto che approssimandosi per fianco l'ammiraglio. che aveva rotti e cacciati i nemici, fu costretta anch' essa, benchè senza mettersi in disordine di andarsi ritirando: ma sopravvenendo le maniche di archibugieri Spagnuoli, s'attaccò un furioso conflitto, tanto più che i cavalli Valloni tornati a riordinarsi, aveano similmente voltata la fronte, e combattevano con non minore ardire degli altri. Intanto il signore di Sessavalle, avanzandosi fuor di mano per inviarsi a Dorlane, urtò in uno degli squadroni di fanteria che seguivano, condotto dal Duca d'Omala, e si cominciò fra loro non men feroce battaglia che fra la cavalleria si facesse, ma il signore di Rono, come vide urtarsi coraggiosamente questi squadroni, egli con quello che guidava, volgendosi di buon passo alla man destra, occupò un'altura ch'era per fianco a' fanti di Sessavalle. e percotendogli dal sito superiore con le artiglierie da campagna, ed indi assalendoli con due maniche di moschettieri ch'erano nella fronte de'suoi, ne fece così grande strage, che morto il signore di Sessavalle ed il colonnello san Dionigi, e perdute tutte l'insegne, i fanti Francesi si dispersero senza più poter mettersi insieme, ed i carri e le munizioni restarono in po-

tere degl' inimici.

Intanto il conte di Fuentes avanzandosi in luogo rilevato, dal quale scopriva la varia fortuna de'suoi, spinse due squadre di cavalli in ajuto del Principe d'Avellino, e monsignore di Rono ed il Duca d'Omala rimessi gli ordini de' loro squadroni, s'avanzavano uno per parte nel luogo del conflitto; perlaqualcosa il Duca di Buglione conoscendo l'opportunità di cedere alla fortuna, senza volersi avventurare di vantaggio, si ritirò con poca perdita alla volta della battaglia, con la quale il conte di san Polo riservandosi intatto. non s'era mescolato nel fatto d'arme, ma l'ammiraglio, il quale molto più ferocemente s'era da principio azzustato con il maggior numero de'nemici, avendo veduti cadersi morti dinanzi il signore d'Argenvillieres governatore d'Abevilla e il signor d'Acquevilla governatore di Ponteo di Mare, il capitano Perdriel e più di dugento gentiluomini di Normandia, benchè più tardi e con maggior fatica, avrebbe preso partito anch'egli di ritirarsi, se dalla pietà e dall'ardire non fosse stato di nuovo chiamato nel mezzo della battaglia, perciocchè vedendo il giovane signore di Montigni suo nipote con quindici o venti de' suoi familiari totalmente impegnato ed aspramente perseguitato dalla fanteria Spagnuola d'Antonio Mendozza, richiamando i suoi che

già si ritiravano, voltò furiosamente il cavallo per dispegnarli, ma circondato dagli archibugieri Spagnuoli, e toltogli il passo dalla cavalleria Italiana e Vallona, valorosamente combattendo e ferito in molti luoghi cadde finalmente da cavallo, e benchè egli palesando il suo nome offerisse cinquantamila scudi di taglia, fu nondimeno a sangue freddo ucciso da un soldato Spagnuolo, ed un altro per levargli un ricchissimo diamante senza alcun riguardo gli tagliò il dito, per il qual delitto furono ambedue dalla severità del conte di Fuentes fatti morire. Restarono morti appresso a lui tutti quelli che lo seguivano, benchè disperatamente combattendo facessero la vittoria molto sanguinosa a' nemici.

Il Duca di Buglione o giudicando maggior servizio del Re il salvare il restante di quell'esercito, o pure mosso da mala volontà verso l'ammiraglio, come molto religioso e cattolico, persuase al conte di san Polo, il quale come giovane si riportava alla sentenza de'più vecchi, che senza fare altra prova di ricuperarlo si riducesse la battaglia in sicuro; ma il marchese di Belin, detestando questo consiglio, si spinse col retroguardo per soccorrere al pericolo ' dell'ammiraglio, e nondimeno essendo incontrato in quattro squadre di lance, che il conte di Fuentes gli aveva spinte contra, non ebbe forza di resistere all'impeto loro, e rotto e dissipato in un momento,

salvandosi gli altri con la fuga egli ed il signore di Lonchiamp restarono prigioni de' nemici; e questo fu uno di quegli abbattimenti, ne' quali si fece chiarissima prova, che le corazze nella campagna sono di gran lunga inferiori all'impeto, delle lance. Fu maggiore il danno che riceverono i Francesi in questo conflitto per la qualità, che per il numero de'morti, perciocchè la somma non arrivò in tutto a seicento, ma la maggior parte gentiluomini . e persone di nome, delle quali era composto tutto l'esercito, il che fece migliore la scusa del Duca di Buglione, che aveva salvato il restante: benchè fosse costantissima opinione, che se tutti gli squadroni entravano nella battaglia ad un tempo, o s'egli pertinacemente combattendo avesse chiamato il conte di san Polo con la gente fresca in suo ajuto, o si sarebbe messo il soccorso in Dorlano, o almeno si sarebbono ritirati senza ricevere così gran danno. Dal canto degli Spagnuoli morirono pochi, e tutte persone oscure, e tra' feriti si connumerò solamente Sanchio di Luna.

Mentre si combattè fra gli eserciti non erano stati a bada gli assediati di Dorlano, perchè sentito il romore vicino del conflitto erano bravamente sortiti ad assalire le trincee, nelle quali avendo ritrovato i posti ben fortificati, e tutte le guardie con l'armi in mano, furono non meno valorosamente rispinti, benchè in questo com-

battimento non ricevessero molto danno. Il conte di Fuentes tornato vittorioso all' assedio, e libero dal timore d'essere più molestato da' Francesi, si mise con tutto lo studio a sollecitare l'oppugnazione, alla quale benchè rispondessero i difensori con animo e con valore molto riguardevole, non corrispondevano però di consiglio e d'esperienza, di modo che appariva manifestamente che la terra sarebbe, benchè con molta strage, pervenuta in potere de-

gli Spagnuoli.

Fecero il giorno vigesimo ottavo gli assediati una numerosa sortita nel caldo del mezzo giorno, e perchè trovarono la fanteria pronta ed apparecchiata alla difesa, dopo lungo combattere furono ultimamente costretti di ritirarsi, il che mentre fanno con passo lento e senza segno di fuga, assaliti dalla cavalleria e percossi furiosamente per fianco perderono molti de'loro, e di tutta carriera furono rimessi sino alla contrascarpa. Il giorno seguente avendo battuto l'artiglierie, non solo le mura della città, ma fatto breccia ancora in un angolo del castello, il conte fece dare l'assalto, e per dividere gli animi e le forze de'difensori, spinse le fanterie nell'un luogo e nell'altro. Al castello assalirono gli Špagouoli, alla terra i Valloni, e poco dopo gl'Italiani entrati in ambedue le trincee rinforzarono la battaglia.

Apparì in questa occasione chiarissima

la virtù d'Ernando Telles Portocarrero, il quale essendo salito prima sopra la rottura del castello, vi combattè con tanta ferocia, che morto il conte di Dinan, il quale da quel canto aveva la cura della difesa, e riversato e rotto lo squadrone di quei di dentro, restò con grandissima strage presa ed occupata la rocca, dalla quale calando gli assalitori senza trovar nè ostacoli nè impedimenti di triucee o di casematte. perchè l'imperizia o la discordia de difensori non aveva permesso che vi si fabbricasse alcun riparo, occuparono impetuosamente anco la terra, nella quale per vendetta della strage d'Han, il cui nome altamente risonava nella bocca di ciascheduno, furono senza riguardo nell'impeto del combattere tagliati a pezzi quanti v'erano dentro, sicchè appena di tanto numero di gentiluomini e di soldati, il signore di Harancurt ed il signore di Gribovalle con quaranta soldati restarono prigioni, rimanendo morti sul campo il castellano Ronsoi, i signori di Framecurt e di Provilla che avevano carica principale, più di trecento altri gentiluomini e più di seicento soldati. La terra fu saccheggiata nel calore della presa, e restò alla discrezione de'soldati sino alla sera, che si riceverono prigioni quegli che s'erano ritirati alla sicurezza delle Chiesc.

Il conte di Fuentes, ottenuta così piena vittoria, si diede a risarcire la ruina Davila Vol. VI.

delle mura, ed a distruggere i lavori di fuori, e dato il governo della piazza al Portocarrero, che con tanta laude s'era adoperato nell'espugnarla, si mise con grandissima sollecitudine a far le provvisioni per andare all'assedio di Cambrai, non volendo perdere inutilmente quella prosperità che gli dimostrava il viso della fortuna.

Era intanto arrivato all'esercito mezzo disfatto e tutto spaventato il Duca di Nevers, il quale benchè si sforzasse dissimulare gli errori ch' erano stati commessi, abboccatosi nondimeno col conte di san Polo e col Duca di Buglione a Piquigni, non potè contenersi di dir loro che nel consultare erano stati troppo arditi, e nel ritirarsi troppo prudenti, dalle quali parole e dall'antica emulazione disgustato il Duca di Buglione si parti dall'esercito, ed il conte di san Polo medesimamente poco soddisfatto si ritirò a Bologna, restando in una testa sola il peso e la cura della difesa. Il Duca di Nevers preso il governo dell'esercito, benchè ridotto a debolissimo stato. si mise in Amiens il secondo giorno d'Agosto per assicurare quella città, la quale dalla vicina strage di Dorlano era in grandissimo spavento; e perchè i cittadini concorsi popolarmente a lui gli dimostrarono d'essere in gran timore, che la città di Corbia non molto distante dalla parte dov'erano i nemici non pervenisse in poter

loro, e gli promise d'entrarvi il giorno seguente con la persona propria, e così lasciato in Amiens il giovane Duca di Retelois suo figliuolo, passò senza dilazione a Corbia, nella qual terra benchè debole, s'andò mettendo all' ordine per ricevere il campo Spagnuolo, se pur s'incamminasse a quella volta; ma il giorno seguente il conte di Fuentes. che non era più che sette leghe discosto, levato il campo da Dorlano, s'avanzò in un alloggiamento vicino alla città di Perona, perlaqualcosa il Duca partito con tutte le genti da Corbia, ando ad alloggiare ad Arbonier per entrare la medesima notte in Perona. Passarono il quinto giorno gli Spagnuoli vicino alle mura di quella terra, marciando alla volta di san Quintino, per il che il Duca chiamato dal Visconte d'Auchi che v'era dentro, vi si condusse la mattina del sesto giorno, nel quale il campo nemico fece alto nel medesimo alloggiamento, e vi dimorò quattro giorni, per fare d'ogn' intorno provvisione di vettovaglie, e l'undecimo giorno d'Agosto accostandosi quattro miglia vicino alla città di Cambrai, palesò il suo disegno d'assediare quella terra, liberando stutte l'altre dal sospetto nel quale erano state.

Il Maresciallo di Balagni, ch'era in Cambrai, conoscendovisi debole di soldatesca, e molto più odiato dagli abitanti, i quali non potevano tollerare il suo dominio, e non avendo oltre di ciò modo al-

cuno di far le paghe, e di sostenere la soldatesca, sollecitò il Duca di Nevers con quattro corrieri spediti l'un dopo l'altro, che dovesse soccorrerlo di genti, ed accomodarlo di qualche quantità di danari, significandogli la poca fidanza che aveva nel popolo, ed il molto timore ch'era nel presidio per la fama della strage ch'era succeduta a Dorlano.

Il Duca di Nevers chiamato il consiglio de' capitani stette lungamente dubbioso s' egli dovesse entrare con la propria per-sona in Cambrai, perchè dall' un cauto la gelosia di conservare quella città, e la gloria del difenderla lo stimolavano a passarvi. e dall'altro la necessità di adoperarsi per riordinare l'esercito e per augumentarlo, ne lo disconsigliava; ma essendo tutti i capitani concordi ch'egli non dovesse impegnarsi, poichè speravano che Balagni dovesse supplire al bisogno del comando dentro alla terra, e la sua presenza sarebbe sommamente necessaria per apparecchiare il soccorso, delibero di mandarvi Carlo Duca di Retelois suo figliuolo con quattro cento cavalli e con quattro compagnie d'archibugieri, i quali perchè potessero marciare speditamente mise tutti a cavallo. Mandò in compagnia del figliuolo i signori di Buchi e di Trumelet, quello mastro di campo di molta esperienza, e questo governatore di Villafranca; diede il comando degli archibugieri al signore di Vautricurt soldato di lunga esperienza, e destino che dopo il figliuolo entrasse nella città Monsignore da Vic con cento cavalli e con quattrocento altrì fanti, acciocchè potesse supplire al carico della difesa in quelle cose alle quali non potesse attendere, o non arrivasse l'esperienza del Maresciallo di Balagni, all' ubbidienza del quale s'inviavano tutte le genti.

In questo mentre il conte di Fuentes accolti cinque mila fanti mandati dalle provincie confinanti sotto il Principe di Chimai, ed un reggimento di Valloni assoldati da Lodovico di Barlemont Arcivescovo di Cambrai, s'era accostato alla terra il giorno decimo quarto, ed avea cominciato a serrare incontanente i passi al soccorso ch'egli giudicava dovere sopravvenire, dalla quale diligenza non ritardato il Duca di Retelois si pose alla ventura per entrare nella città, ed avendo camminato tutta la notte comparve nel far del giorno su la pianura che circonda largamente la terra d'ogn'intorno.

Il suo comparire di giorno, contro quello che disegnava, fu cagionato non solo da una grandissima pioggia che fece quella notte, ma molto più perche passando certa acqua nel villaggio d'Anna sopra un ponte di legno, una parte d'esso era caduta, onde gli convenne far alto, sin tanto che di tavole e di travi tumultuariamente fosse rifatto il ponte, perlaqualcosa gli

Spagnuoli, che avevano avuto tempo e d'essere avvisati e di montare a cavallo, all'arrivo del Duca si trovarono nella pianura aspettandolo con bell' ordine su la diritta strada. Tenne egli la briglia do scoperse i nemici, non ben certo di quello che si dovesse fare, ma la guida che lo conduceva pratica del paese gli dimostrò, che fra la cavalleria nemica ed una porta inferiore della città era una strada concava e dirupata, la quale non si poteva così facilmente passare; sicchè voltandosi a quella parte pervenirebbono sotto le mura della terra innanzi ch'essere sopraggiunti da' nemici, a' quali conveniva prendere lunga volta per non impedire sè stessi nel concavo della strada; perlaqualcosa il Duca postosi coraggiosamente alla testa della sua gente, usci della strada maestra, e declinando a mano manca, marció di buon trotto alla parte ove la sua guida lo conduceva, sperando d'arrivare alla porta senza trovar ostacolo di nemici; ma come si fu accostato assai vicino alla terra, trovò un corpo di guardia di cinquanta cavalli. i quali all'arma che altamente risonava per la campagna, erano posti in ordine per impedirgli la strada, per la qual causa necessitato a combattere, abbassata la visiera, e dato animo a' suoi assalì con tanto impeto, che nel primo incontro ruppe e riversò la truppa de' nemici, e senza perdita d'alcuno de suoi, fatto velocemente

il caracollo, si ristrinse, e nel primo ordine continuò di gran passo il suo cammino; ma non si fu avanzato altri dugento passi, che s'abbattè in un grosso d'altri cento e venti cavalli, i quali investiti con la medesima ferocia senza far molta resistenza convennero ritirarsi.

Intanto il grosso della cavalleria Spagnuola, che l'aveva sin da principio scoperto, s'era mosso con celerità non minore alla sua volta, ma l'impedimento della strada concava, ed il fango della campagna, che per la pioggia della notte precedente era tutta lubrica e sdrucciolosa, trattenne tanto il marciare, che quando le prime schiere arrivarono ad assalire il Duca. già le artiglierie della terra lo difendevano. le quali fulminando con grandissimo impeto, ed infestando tutta la campagna impedirono ch'egli non ricevesse alcun danno, di modo tale ch'entrato nella città, ed accolto con grandissima allegrezza di ciascuno, trovo di non aver perduto altro che un paggio solo ed una parte non molto importante de' carriaggi, i quali non avendo potuto pareggiare la prestezza degli altri, pervenuero in potere degli Spagnuoli.

L'entrata del Duca di Retelois necessitò il conte di Fuentes a stringere più dappresso l'assedio per impedire che non vi penetrasse nuovo soccor p, al che lo confortava similmente il bisogno di danari per

pagare e per mantenere l'esercito; poichè il Vescovo di Cambrai e le provincie confinanti benchè si fossero obbligati contribuirgli cinquecento mila fiorini, negavano nondimeno di farne lo sborso innanzi ch'egli cominciandò l'oppugnazione si conducesse sopra la contrascarpa. Aggiungevasi l'animo suo ardente portato dalla felicità de'passati progressi, il quale lo incitava adintraprendere anco sopra il numero e sopra le forze dell'esercito suo, quasi presago, non ostante le molte difficoltà, di prospera riuscita; perlaqualcosa essendo la città di gran circuito, e non potendo supplire con la gente deliberò di chiudere con forti e con ridotti tutta la parte che di qua dal fiume Schelda, il quale divide la città per il mezzo, è rivolta verso la Francia, giudicando che con l'impedimento delle fortificazioni si potrebbe supplire al difetto, non vi essendo tanta soldatesca nell'esercito che bastasse ad occupare il sito. così largo e così ampio che comprende lo spazio di molte miglia; ma apparve in questa occasione, com'è apparso in molte altre. che i forti ed i ridotti, se non sono accompagnati da convenevole numero di gente risoluta a menar le mani, non impediscono l'entrata di coloro, che a rischio di qualche cannonata fanno risoluzione di passare; e nondimeno il conte di Fuentes fatti venire quattro mila guastatori dalle provincie circustanti, settantadue pezzi di

artiglieria di diversa grandezza, ed un maraviglioso apparato d'instrumenti bellici e di munizioni, pieno d'animo e di sperapza si mise a circondare la città per ogni parte, ma da quella particolarmente oude poteva essere soccorsa da Francesi. Fece fabbricare un forte a guisa di piatta forma infra la porta nuova e quella di san Sepolcro incontro alla parte della città rivolta al Mezzogiorno, il quale capace di mille fanti chiamarono, dal borgo che vi era congiunto, il forte di Gniargni; ed un altro non molto minore ne fece alzare a dirimpetto del luogo, per dove il fiume entra nella città dalla parte rivolta all' Occidente, che nominarono il forte di Premi dal nome similmente dall'aggiacente borgo, e fra l'uno e l'altro di questi erano diciassette ridotti a guisa di sentinelle, ne' quali stavano venticinque fanti per uno; ed erano i due forti, e tutto quello spazio che si distendeva tra loro, a guardia del Principe. di Chimai, con la gente nuovamente venuta dalle provincie vicine.

Oltre questi posti, infra la porta di Cantimprè e quella delle Selle piegando al Settentrione era fabbricato un altro gran forte, a cui posero nome sant'Olao, dove con un reggimento di Tedeschi comandava il conte di Bia. Dalla porta delle Selle fino alla cittadella incontra al baluardo Roberto, sito che si estende dal Settentrione all'Oriente, deliberarono di piantare la bat-

Delle guerre civili di Francia. teria, onde fra quello spazio si cominciarono a cavare le trincee, e ne fu dato il comando ad Agostino Messia. Il conte di Fuentes con la cavalleria dell'esercito e con due terzi di Valloni era alloggiato in due piccioli villaggi ch' erano alle spalle delle fortificazioni, ed Ambroggio Landriano luogotenente della cavalleria leggiera con quattrocento cavalli e con seicento fanti si pose sopra quella strada che conduce a Perona, tenendo continuamente molte imboscate in diversi luoghi selvosi per assalire e per impedire il viaggio a coloro, che si arrischiassero di voler tentare l'entrata della terra. Disposte le cose con quest'ordine, si diede principio a cavar le trincee, assistendo al lavoro l'ingegnere Pacciotto ed il colonnello la Berlotta, l'uno per l'ingegno e l'altro per l'esperienza uomini di grandissima estimazione. Ma riusciva difficile sopra ogni credenza il lavoro. perchè ne' luoghi più bassi, ove passa ed inonda il fiume Schelda, si trovava l'acqua così vicina, che non si poteva cavare più d'un palmo, ed i luoghi più alti erano così ghiajosi e sassosi, che non si poteva far progresso senza gran fatica e senza grande intervallo di tempo; e nondimeno i soldati avvezzi a travagliare, pieni d'animo per le vittorie passate, ed aspirando al sacco d'una città così ricca, travagliavano con pazienza inestimabile, assistendo continuamente al lavoro ora Monsignore di Rono, ora il medesimo conte, sollecitando con le parole, con le promesse e con i donativi la perfezione de lavori, sicchè il primo di di Settembre si shoccarono due capacissime trincee sul bordo della fossa tra il baluardo Roberto ed un rivellino fabbricato a mezzo della cortina.

Chiara cosa è, che se quei di dentro con le sortite e con le contrabbatterie avessero molestato il lavoro, egli sarebbe proceduto con estrema difficoltà, e forse all'ultimo senza frutto; ma ben si conosceva che Monsignore di Balagnì, o era perduto d'animo, o non aveva molta esperienza, perchè per lo spazio di dieci giorni che durò il travagliare degli Spagnuoli stettero i difensori sempre oziosi, senza porgere loro molestia di sorte alcuna, ed il giovane Duca di Retelois, il quale per la tenera età si riportava alla disciplina degli altri, benchè molto dicesse e molto si affaticasse, non poteva, o non aveva credito di muovere gli altri ad operare; di modo che nè auco il giorno che si aprirono le trincee, si sarebbe fatta mossa alcuna, se egli medesimo aggiustando una colubrina non l'avesse felicemente tirata contra i nemici, perchè colpì ed imboccò la trincea, dal qual esempio eccitati più i suoi gentiluomini che gli altri tirarono molte cannonate, che fecero qualche danno a' nemici.

- Ma opportunamente sopravvenne il giorno seguente monsignore di Vic, uomo di gran credito e di lunga esperienza, il quale schifati felicemente tutti gli agguati posti dal Landriano, pervenne la mattina del secondo di di Settembre vicino alla città con tutta la sua gente a cavallo; e perchè le guardie della fanteria erano poche e rare, passando tra forte e forte, senza ricever danno dalle artiglierie, che tiravano per ogni parte, penetrò senza perdita presso alle mura della città poco discosto dall'orlo della fossa; ma mentre si crede d'aver evitati tutti i pericoli, si trovò improvvisamente assalito alla coda da un grosso di cavalleria Italiana, il quale condotto da Carlo Visconte s'era di tutta briglia avanzato alla sua volta, di modo che per fuggire l'imminente pericolo, poichè già tutto il resto della cavalleria gli era alle spalle, fece smontare incontanente i suoi, e lasciare i cavalli in preda de nemici, i quali mentre attendono avidamente a rapirli gli concessero tanto tempo, ch'egli con la maggior parte del suo seguito si potè gettare dentro della fossa, sino alla quale benchè coraggiosamente si spingessero gli Spagnuoli, non poterono ne nuocergli ne impedire che dopo lunga scaramuccia ed infinito numero di cannonate, non pervenisse salvo dentro la terra.

Parve che la sua presenza mettesse spirito e cuore nella disesa, perchè la mede-

sima notte lavorando a gara i soldati, si alzarono due piatte forme dietro alla cortina travagliata da'nemici, ed un cavaliere alla gola del baluardo Roberto, ne' quali posti si piantarono molti pezzi d'artiglieria, e si fece una furiosa contrabbatteria con tant'impeto e con tanto danno, che imboccate l'artiglierie di fuori, scavalcati i pezzi, conquassate le ruote e dissipati i gabbioni, stettero gli Spagnuoli tre giorni senza poter operare cosa che fosse di momento contra la terra. Nel medesimo tempo fece egli lavorare due cave sotterrance. che prosperamente pervenute sotto alla principal batteria la gettarono in aria, e sotterrarono cinque pezzi, fracassando e disordinando tutti gli altri. Nè cessava intanto di fare opportunamente qualche sortita. sebbene il gran numero de'luoghi, che conveniva tenere presidiati non permetteva che le sortite fossero nè frequenti nè numerose.

Contra così valorosa difesa il colonnello la Berlotta, che aveva avuto il carico
principale dell' oppugnazione, a favore più
di gabbioni che di trincee, benchè con
perdita di molti soldati, pervenne finalmente a tagliare la contrascarpa, ma ella
riusciva così alta, che per calare nella fossa era necessario d'adoperare le scale, il
che appariva sommamente pericoloso; perchè il fianco del baluardo Roberto, ed una
casamatta fabbricata quei giorni nella fossa,

ferivano alla scoperta dall' un lato e dall'altro coloro che ardivano di appresentarsi alle scale; perlaqualcosa fu necessario fabbricare una batteria di cinque colubrine che battesse l'offese del baluardo, ed alla casamatta quattro giorni conticui si combatte disperatamente con quantità innumerabile di fuochi artificiati per occuparla.

Ma il prendere la casamatta per il valore de difensori riusciva grandemente difficile, e nel fianco del baluardo aveva Monsignore di Vic fatti di maniera sotterrare cinque cannoni, che niun impeto bastava a poter impedire l'offese loro; perlaqualcosa deliberarono i capitani di trasportare la batteria in sito più basso a canto alla porta delle Selle, ove lavorandosi con grandissimo ardore di tutto il campo, in due giorni piantarono ventidue cannoni che percotevano la cortina, e per fianco sei grosse colubrine, che scortinando il fianco del baluardo Roberto rendevano molto pericoloso a difensori il potersi fermare, ed adoperare le offese in quel sito. Quasi nel medesimo tempo il colonnello la Berlotta con due altre trincee si portò tanto innanzi, che penetrando copertamente sino alla casamatta costrinse gli assediati di abbandonarla, onde restando libera la fossa cominciarono a tirare le artiglierie, ed a mettersi in ordine l'esercito per dare l'assalto.

Travagliava l'animo del conte di Fuentes lo intendere, che il Duca di Nevers fer-

mato a Perona avea ridotti insieme più di quattro mila fanti, e sette in ottocento cavalli, con i quali giudicava ch' egli fosse senza dubbio per mettersi a rischio di soccorrere la città, nella quale aveva così gran pegno, quanto era il proprio figliuolo; perlaqualcosa fatte tagliare ed attraversare con gran diligenza tutte le strade, aveva al capo della spianata fatto fabbricare un altro forte, nel quale aveva messo Gastone Spinola cou mille fanti, e tutto l'esercito era con mirabil ordine disposto, di tal maniera che sollevandosi ad ogni piccolo movimento tutto in arme, restava la pianura per ogni parte ingombrata vicendevolmente da forti e da squadroni, i quali fiancheggiati dalle loro truppe di cavalli, e con le artiglierie minute nella fronte, rendevano difficilissimo il poter penetrare nella terra, senza gran periculo, o senza venire speditamente alla giornata. Ma non meno di questo rispetto affliggeva il conte il mancamento del danaro, perciocchè le provincie vicine molto più volonterose al promettere, che sufficienti ad attendere, non avevano potuto mettere insieme se non la metà del danaro promesso, del quale si era convenuto spendere una gran parte nel soddisfare le milizie che s'erano abbottinate a Liramonte, acciocchè acquetandosi venissero a rinforzo del campo; perlaqualcosa procedendo le provvisioni di Spagna con la solita dilazione, era ridotto il conte in grandissimo affanno del modo di sostenere l'esercito, il quale stando tutto occupato o nell'oppugnazione, o nella guardia de' forti, non poteva allargarsi per vivere a discrezione nel paese, ancorchè la stagione dell'anno, ed i campi pieni di frutti fossero molto propri al sostentamento degli uomini e de' cavalli.

Aggiungevasi a questi rispetti la difficoltà dell' oppugnazione, la quale e per la fortezza della città, e per il numero e valore de' difensori, e per la prudenza e sollecitudine di Monsignore di Vic riusciva così ardua e pericolosa, che molti consigliavano che si dovesse levare il campo senza perdersi in un'impresa non riuscibile, e senza aspettare la venuta del Re di Francia, che vittorioso nella Borgogna già si sapeva esser mosso alla volta di Piccardia. Ma tra queste difficoltà sorsero nuovi e non pensati accidenti. Aveva sempre il popolo di Cambrai avvezzo a vivere sotto il dominio piacevole degli Arcivescovi impazientemente tollerata la signoria del Maresciallo di Balagnì, e tanto più si era accresciuto il rammarico e lo sdegno, dopo che il Re di Francia, privando la corona del dominio che vi teneva, l'aveva conceduta in feudo al medesimo Balagnì, il quale con animo altiero e con costumi rapaci accresceva in gran maniera la mala soddisfazione de' cittadini. Aggiungevasi a questo male la natura insopportabile di madama di

Balagni moglie del Maresciallo, la quale partecipe dell'investitura non solo aggirava e governava a suo modo l'animo del marito, ma con estorsioni, con rapine e con ischerni femminili, e con pessimi trattamenti aveva ridotta la città in universale disperazione: perlaqualcosa mentre il campo Spagnuolo cominciò ad aggirarsi in quei contorni, aveva il popolo sotto colore di dimandare soccorso al Re spediti a lui due de' più rispettabili cittadini, i quali proposero che se il Re voleva levare il dominio della città al signore di Balagni, ed incorporarla alla corona di Francia, essi a proprie spese avrebbono pagato il presidio, c l'avrebbono difesa e mantenuta contra l'oppugnazione degli Spagnuoli, senza che il Re ne sentisse dispendio nè gravezza di sorte alcuna; la qual richiesta essendo stata rigettata per opera di madama Gabriella smisuratamente amata e favorita dal Re. erano essi ritornati, e con mettere il negozio in disperazione avevano finito di concitare e di efferare l'animo di ciascheduno.

In questa mala disposizione degli animi sopravvenne la necessità dell'assedio, nel quale essendo mancato totalmente il danaro, il signore di Balagnì prese espediente di fare stampare certa moneta di puro rame, ordinando con pubblico proclama, che ognuno la dovesse senza dubitazione ricevere, per dovergli poi esser cambiata, liberata che fosse la città dall'oppu-

Davila Vol. VI.

gnazione presente; ma molti rendendosi difficili ad accettarla così perchè non si sapeva qual esito dovesse sortire l'assedio. come perchè poco si fidavano della fede di Balagni, furono cagione ch'egli e la moglie usassero molte violenze per fare ubbidire il loro decreto, dalle quali esasperato il popolo, presa l'occasione ch'essendo fatta la breccia tutta la soldatesca stava in diversi luoghi disposta su la muraglia, si sollevò tumultuosamente in arme, e s'impadroni prima della piazza guardata da dugento Svizzeri, e poi della porta di San Sepolcro, che come più lontana dal travaglio era poco guardata, e spedirono due de principali cittadini a trattare di arrendersi con certe condizioni. Questi capitati allo squadrone del Principe d'Avellino, furouo da lui mandati al conte di Fuentes, il quale assicurato dal medesimo Principe, che i borghesi s'erano veramente impadroniti della porta di san Sepolero, fece fermare la batteria, ed attese a trattare con i deputati.

Intanto Monsignore di Vic sentito il romore s' era condotto alla piazza, procurando con efficaci parole di placare il tumulto, e d acquetare l'animo de' cittadini, poichè con la forza non si potevano costringere, essendo in grandissimo numero, d'animo feroce e ben armati; e quel che più importava padroni già non solo di tutte le strade, ma d'ana porta ancora, per

la quale potevano introdurre a loro beneplacito il campo Spagnuolo; ma le parole sue non fecero frutto alcuno, di modo che accomodandosi egli alla necessità del tempo, gli esortò a trattar posatamente con gli Spagnuoli, e ad assicurare bene le cose loro, per non incorrere nel precipizio del sacco, come suole bene spesso succedere a quelli i quali mentre trattano l'accordo rallentano la difesa. Questo diceva e persuadeva egli al popolo, perchè desiderava prolungare il tempo per poter intanto ritirare i suoi soldati dentro alla cittadella. Dopo il ragionamento suo sopravvenne madama di Balagni, la quale con animo virile fece al popolo un lungo ragionamento, ma la presenza sua più presto eccitava che acquetasse il tumulto; di modo tale che a pena i soldati s' erano ridotti nella cittadella, quando il popolo cominciò ad aprire l'adito della porta.

Sopravvennero i deputati nel medesimo tempo con le capitolazioni sottoscritte dal conte di Fuentes, nelle quali si conteneva in sostanza, che la città fosse libera dal sacco, ed avesse perdono generale di tutte le cose passate: che a'cittadini si conservassero i loro antichi privilegi, e rimanessero sotto l'ubbidienza dell'Arcivescovo come solevano essere prima; le quali capitolazioni essendo accettate dal popolo, entrarono senza dilazione nella città Gastone Spinola ed il conte Giovan Jacopo Belgio-

joso con trecento cavalli, e dietro a loro Agostino Messia con i fanti Spagnuoli, e senza tumulto o danno alcuno de' terrazzani s' alloggiarono nella piazza. La sera medesima entrarono l'Arcivescovo ed il conte di Fuentes ricevuti con grandissima allegrezza de' cittadini, i quali godevano di vedersi dopo lo spazio di molti anni liberi dallo strazio di una insolente dominazione, e ritornare all'antico modo di governo e

di signoria.

Erano intanto ritirati i Francesi in cittadella con risoluzione di volerla difendere lungamente, ma presto s'accorsero della fallacia del loro disegno, perciocchè aperti i magazzini de grani e delle altre vetto-vaglie a pena si trovò da vivere per due giorni. Procedeva questo non pensato disordine da madama di Balagni, la quale non meno imprudente che avara, aveva secretamente dal marito venduto tutto quello che nelle munizioni si ritrovava: di modo tale che avendo il conte di Fuentes mandato ad intimare a' difensori, che s'arrendessero innanzi che si piantassero l'artiglierie, essi vedendo di non si poter sostenere, con maraviglia di chiunque non sapeva il mancamento, e con istupore del medesimo conte, accettarono il partito di arrendersi con certe capitolazioni da loro proposte, le quali, mostrando il conte di portar rispetto all'età del Duca di Retelois, ed al valore e riputazione di Monsignore di Vic, ma veramente per non difficoltare a sè stesso l'acquisto del castello, furono da lui largamente concedute.

Furono le condizioni, che la cittadella fosse consegnata nelle mani del conte di Fuentes con tutta l'artiglieria e munizione da guerra, e che all'incontro egli fosse in obbligo di fare smantellare fra sei giorni il castello di Clerì preso poco prima da' suoi: che il Duca di Retelois, il maresciallo di Balagnì, monsignore di Vic e tutti gli altri signori, capitani, gentiluomini e soldati di qualsivoglia nazione potessero uscire, marciando in ordinanza con balle in bocca, micce accese, insegne e cornette dispiegate, e perciò fossero restituite loro anco quelle ch' erano restate nella città, e che potessero camminare al viaggio loro col suono delle trombe e de' tamburi: che sarebbono restituite le armi, i cavalli e le bagaglie della gente da guerra ch'erano restate nella città, e mancando alcuna cosa sarebbe pagato il valor di essa a quel prezzo che accordassero dall' un canto monsignore di Rono ed il mastro di campo Messia, e dall'altro i signori di Buhì e di Vic: che similmente potessero uscire madama di Balagni con tutte le altre donne, gli ammalati, i feriti, i cortigiani e servitori di qualsivoglia persona: che i prigioni fossero liberati senza taglia: che i debiti che avesse il signore di Balagnì o per ragione della moneta o per altro, s'intendessero tutti ri-

messi, nè perciò potesse esser molestato, o trattenute le sue bagaglie: che tutto quello che il detto maresciallo, la meglie, i figliuoli, i capitani, gli ufficiali e servitori suoi avessero operato per lo passato, fosse sopito e condonato, nè perciò potesse alcuno di loro essere ricercato o dal Re Cattolico, o dalla cittadinanza di Cambrai.

Oneste condizioni si conclusero il settimo giorno d'Ottobre, e si eseguirono il nono, nel quale uscirono tutti nel modo deliberato conducendosi alla volta di Perona. Sola madama di Balagni disperata non meno di dover lasciare il principato, che della trascuraggine sua, per la quale erano necessitati di arrendere la cittadella, essendo per il travaglio dell'animo gravemente infermata, e negando a sè medesima non solo i rimedj, ma gli alimenti ancora, innanzi che venisse l'ora del partire uscì miseramente di questa vita. Il conte di Fuentes ottenute con tanta felicità così segnalate e numerose vittorie, per le quali risonava chiarissimo il nome suo, vedendo la gente sua dalle fatiche passate stanca e disordinata, e ritrovandosi per la strettezza del danaro in grandissima difficoltà di soddisfare al debito delle paghe, deliberò di disciogliere l'esercito, e dividerlo in diversi luoghi alle stanze, tanto più quanto la stagione era vicina alle piogge solite dell'antunno, e che il Re di Francia s'aspettava con l'esercito vittorioso in Piccardia;

perlaqualcosa messi nella cittadella di Cambrai cinquecento fanti Spagnuoli sotto il comando d'Agostino Messia, e lasciati nella terra per sua difesa due mila fanti Tedeschi. diede la libertà del governo all'Arcivescovo nel modo che si soleva reggere la città innauzi che pervenisse in potere del Duca d'Alansone, ed egli, divise le fanterie per le terre d'Artois, di Henaut e di Fiandra, si condusse nella città di Brusselles in tempo che di già il Re di Francia s'era condotto con la maggior celerità che aveva potuto nella città di Compiegne, grandemente afflitto delle avversità che avevano patite i suoi, per le quali non solo era mesta e lugubre tutta quella provincia. ma sino la città di Parigi era già piena di timore e di spavento, vellendo gli Spagnuoli scorrere vittoriosi paese così vicino.

Questi erano i progressi delle armi tra' Francesi e Spagnuoli a' confini della Fiandra, ma erano state quest' anno non meno prospere le cose della guerra per la medesima parte nella provincia di Bretagna, benchè ancora sotto nome della lega si maneggiassero; perciocchè il Duca di Mercurio, sebbene non era del tutto concorde con gli Spagnuoli, valendosi nondimeno della loro spalla nelle cose ch'erano di comune interesse, e tenendo le principali piazze di quella provincia, ed a sua divozione il maggior numero della nobiltà del paese, impediva tutti i progressi al ma-

resciallo d'Aumont ed a monsignore di san Luc, i quali governavano la parte reale; ed ancorche per il più s'occupassero in correrie ed in fazioni di poco momento. pelle quali variava bene spesso la fortuna, la somma nondimeno delle cose inclinava sempre a favore del Duca, di mode tale ch'egli avea quasi ridotta tutta quella provincia in suo potere, il che tanto più facilmente gli andava succedendo, perchè il maresciallo d'Aumont, mentre attende infruttuosamente all'oppugnazione del castello fortissimo di Compera, ferito d'un'archibugiata sotto al gomito sinistro, che gli spezzò ambedue gli ossi, passò da questa vita; per il che monsignore di san Luc, a cui era restato il comando, benchè cavaliere di gran valore, nè per l'autorità della persona, nè per la dignità del carico poteva pareggiare la riputazione con la quale dal Maresciallo si sosteneva la precipitosa inclinazione delle cose: al che s'aggiunse, che avendo il Re conferita la dignità di Maresciallo in monsignore di Lavardino, che san Luc aspettava doversi conferire a lui, restò poi dalla mala soddisfazione dell'animo molto raffreddato nell'opèrare, sicchè fu necessario che il Re chiamandolo a sè, gli desse speranza di ascendere a quei gradi che alla virtù sua parevano convenire: per le quali mutazioni le cose della guerra da quella parte camminavano poco felicemente.

Ma se le cose della lega parevano alquanto prospere nella Bretagna, le avversità sopravvenute nel Delfinato avevano ridotto lo stato suo in ultima ruina. Teneva il Duca di Nemurs in quella provincia la città di Vienna, nella quale s'era ritirato dopo la perdita di Lione, ed avendo ben munita la terra ed il castello di Pipet a lei vicino con cavalleria Francese e con fanti Italiani molestava del continuo il contado di Lione, rompendo le strade e togliendo il commercio che quella città mercantile ha con le provincie vicine, onde avea ridotto con la fierezza sua e con la diligenza in tanto timore i Lionesi, che siu dal principio dell'anno aveano richiesto al Re soccorso tale, che fosse bastante a liberarli dalla strettezza nella quale si troyavano ridotti.

Ma il Re occupato nelle cose di Borgogna ordinò al Duca di Momoransì, già dichiarato da lui gran Contestabile, che scendendo di Linguadoca andasse contra il Duca di Nemurs in ajuto della città di Lione, il che preparandosi egli di fare, Nemurs non si conoscendo sufficiente a resistere ed a mantenersi da sè stesso, deliberò di ricorrere per ajuti al Duca di Savoja ed al Contestabile di Castiglia, per facilitare i quali determinò di passare personalmente a Torino ed a Milano, e lasciò il signore di Disemieux colonnello di fanteria e stretto suo confidente al governo

delle genti sue e della città di Vienua; ma essendo il Contestabile di Momoransì sopravvenuto molto prima di quello che il Duca s'era persuaso, ed unite le forze sue con quelle di Alfonso Corso instando ferocemente a' suoi danni, Disemieux, o seguendo, come suole la maggior parte degli nomini, l'iuclinazione della fortuna, o non giudicando le sue forze sufficienti a resistere, convenue segretamente di dare al Contestabile la città di Vienna, purchè le genti del Duca di Nemurs fossero lasciate partire senza molestia, e permesso loro il ritirarsi in Savoja; ed acciocche riuscisse più facilmente il disegno, senza che i capitani del presidio, o gli ufficiali della terra potessero opporsi al suo pensiero, diede occultamente il castello di Pipet in mano di Alfonso Corso, e poi chiamato improvvisamente il Contestabile ad una delle porte della terra guardata da' suoi confidenti, significò nel medesimo tempo a' capitani ed essere il nemico alle porte, ed avere reso il castello ed aver pattuito d'introdurlo nella città ed avere convenuto ch' essi se n'audassero salvi: onde confusi e spaventati da cosa per innanzi non pensata, e molto più dall'urgenza del fatto, mentre di già il Contestabile era ricevuto nella porta, accettarono senza contraddizione il salvocondotto, e si ritirarono senza essere molestati a' confini del Duca di Savoja. Seguirono tutte le altre terre l'esempio di Vienna, di modo tale che il Duca di Nemurs ritornando d' Italia non trovò più luogo alcuno ove potersi fermare, e condottosi ad Anisì terra di suo patrimonio, oppresso dalla disperazione, cadde in una travagliosa infermità, dalla quale finalmente nell'autunno di questo anno fu condotto alla morte.

Così ridotta tutta la provincia del Delfinato all' ubbidienza del Re, restava accesa solamente la guerra, che monsignore delle Dighiere passando l'Alpi avea portata in Piemonte, la quale benchè variasse con diversità d'effetti e con frequenti e valorose fazioni, le quali dalla difficoltà de'luoghi erano rese più sanguinose e più aspre, la somma delle cose nondimeno riusciva di grave danno del Duca di Savoja, nel paese del quale s' esercitavano l'armi.

Nè riuscivano più prospere le cose della lega in Guascogna e nella Linguadoca; perchè il Duca di Giojosa, che dopo la morte del fratello uscito da' chiostri de' Cappuccini per sostenere il peso di quel governo, s'era vestito l'armi, benchè s'affaticasse di tener unita la nobiltà sotto pretesto d'aspettare la deliberazione di Roma, molti nondimeno stanchi della guerra, ed avviliti da tante avversità della loro parte si riducevano giornalmente a riconoscere il Re, ed il parlamento di Tolosa s'era talmente diviso, che una parte de' senatori, chiamando il nome del Re, uscì della città

e si condusse a castel Saracino, dove soccorsi dal Duca di Ventador luogotenente del Contestabile nel governo di Linguadoca, e dal maresciallo di Matignone governatore di Guienna s'era accesa fieramente la guerra; ma inclinando di già e la fortuna e la volontà degli uomini a favore delle cose del Re, si rivoltò prima la città di Rodes con molte castella e molte terre della sua dependenza, e poi tumultuando s'arresero le città di Narbona e di Carcassona principali nella parte della lega di modo tale che il medesimo Duca di Giojosa era come riserrato entro alle mura di Tolosa, nè si sosteneva con altro che con la prossima speranza dell'accordo, che per l'universale de collegati si trattava strettamente dal presidente Giannino; perciocchè il Duca di Mena, il quale a questo effetto s'era ridotto in Chialone, dopo che si pubblicò l'assoluzione del Re, la quale aveva con grandissimo pregiudicio delle cose sue voluto in ogni modo aspettare, per dimostrare il fine de' suoi disegni essere stato semplicemente rispetto della religione, e perciò non essere stato da qualsivoglia avversità mai distaccato dalla ubbidienza del Pontefice, libero da questo impedimento, aveva stretto il trattato dell'accordo, nel quale come capo del partito riserbava luogo d'entrare a tutti quelli che volessero seguitarlo.

Sorgevano nel trattato di questa con-

cordia due gravissime difficoltà e grandemente ardue a poter superare, l'una era la grossa somma de' debiti contratti dal Duca di Mena, non solo in molti luoghi e con molti mercanti del reame di Francia, ma anco per le condotte di soldatesca con le nazioni Svizzera, Tedesca e Lorenese; perciocchè volendo il Duca di Mena che il Re ne facesse il pagamento, e non trovandosi egli di presente il danaro da poter soddisfare, era molto difficile il trovare temperamento a questo fatto, essendo il Duea risoluto di non volere che i suoi beni fossero sottoposti al pagamento, e dall'altro canto non acconsentendo i creditori nè di trasferire, nè di differire i loro crediti, se non ricevevano la soddisfazione in contanti. L'altra difficoltà era la commemorazione della morte del Re defunto; perciocchè essendo stati negli altri decreti e convenzioni fatte a favore degli altri della lega ch' erano ritornati all'ubbidienza, sempre condonati e rimessi tutti i delitti passati, eccetto quello della morte del Re sempre con parole espresse distinto ed eccettuato, il Duca di Mena voleva che si trovasse così fatto temperamento, che dall' un canto non paresse ch'egli ne fosse stato l'autore, e dall'altro non restasse sottoposto all'inquisizione che per l'avvenire se ne potesse fare, acciocchè sotto questo pretesto non si prendesse occasione a qualche tempo di far vendetta delle of-

fese passate. Era difficilissimo a sciogliere questo nodo; perchè non solo al Re pareva molto duro il lasciar passare in obblivione un caso così atroce, ed un esempio così pernizioso di attentare contra la persona del Re, ma il parlamento ancora non era per tollerarlo, e la Regina vedova, la quale molte volte aveva domandata giustizia, era certissimo che si sarebbe op-

posta. Oueste due difficoltà trattennero che non si concludesse l'accordo di Borgogna, ed il Re necessitato a passare con prestezza in Piccardia, avea condotto seco il presidente Giannino per continuare la trattazione, ma nel moto del viaggio, non essendosi conclusa cosa alcuna, molto meno se ne potè trattare nell'arrivo in Parigi; perchè le cose della guerra con gli Spagnuoli erano ridotte in tanto pericolo, che il Re e tutti quanti i ministri si trovavano con l'animo e col corpo afflitti ed occupati; perlaqualcosa convenne al presidente seguitare l'esercito in Piccardia, ove il Re s'incamminava con animo di soccorrere la città di Cambrai; ma avendo la presta vittoria degli Spagnuoli levata la necessità del soccorso, il Re condottosi a Folambre, luogo di delizie fabbricato dal Re Francesco I. per godere l'esercizio della caccia, chiamò a sè tutto il consiglio, perchè con maturezza fossero discusse e terminate le cose appartenenti alla pace con il Duca di Mena.

Dopo molto trattare e molto contendere, nascendo a tutte le cose ostacoli ed opposizioni, parve più espediente il far venire le prove ed inquisizioni che sopra la morte del Re erano state fatte dal parlamento, ed insieme alcuni de' presidenti e de' consiglieri di quella corte per vedere in che stato di chiarezza esse si ritrovavano, e poter deliberare del modo da tenersi nell'espedizione di questo fatto. Vedute le scritture, e posto l'affare in consultazione, benchè alcuni indizi diversamente apparissero contra diverse persone, non appariva però cosa tale, che fosse sufficiente a determinare il procedere contro ad alcuno; e benchè nè la Regina vedova come accusatrice avesse ancora apportati particolari dell' indolenza sua, ne il parlamento avesse molto profondato nella discussione ed inquisizione di questo fatto, parve nondimeno che il non constare di presente che il Duca di Mena. o alcuno de'suoi fosse colpevole di questo fatto, potesse servire di pretesto per trovare temperamento che soddisfacesse all'onor suo, ed insieme lo liberasse dal pericolo della futura inquisizione, onde essendosi molti giorni consultato tra il gran Cancelliere ed il primo presidente Harlè, il signore di Villeroi, il conte di Scombergh ed il presidente Giannino, finalmente deliberarono che nel de64 Delle guerre civili di Francia. creto che si doveva fare dal Re, e pubblicare e registrare nel parlamento, si ponesse una clausula, la quale contenesse in sostanza, che avendo il Re fatto vedere alla presenza sua, de'Principi del sangue e degli ufficiali della corona al suo consiglio il processo formato sopra la morte del Re defunto, non s'era trovato alcuno indizio contra il Duca di Mena, nè contro alcun Principe o Principessa del suo sangue, e che avendo voluto per maggior certificazione intendere da loro quello che intorno a ciò allegavano, essi avevano giurato non aver avuta notizia ne participazione di quel delitto, e che se l'avessero saputo si sarebbono opposti alla sua esecuzione: dichiarava però che il Duca di Mena, e gli altri Principi e Principesse suoi aderenti erano innocenti di quella colpa, e però proibiva a suoi procuratori generali di fare istanza in qualsivoglia tempo che si procedesse contro di loro, e similmente alle corti di parlamento, ed a tutti gli altriufficiali e jusdicenti di farne inquisizione.

Terminossi anco la difficoltà del pagamento de' debiti; perciocchè il Re promise secretamente di sborsare al Duca di Mena quattrocento e venti mila scudi per pagamento de' debiti contratti con persone particolari, e quanto al debito delle condotte il Re ne liberò il Duca di Mena, costituendosi pagatore per lui, e trasferendo il debito nella corona, con proibire che per

questa cagione il Duca potesse essere molestato ne' suoi beni. Fu similmente stabilito, benchè non senza contrasto, che col Duca di Mena si facesse la pace come con capo del suo partito, il che ricusava il Re per la moltitudine di quelli ch'erano separatamente venuti all'ubbidienza sua, e massimamente per rispetto di Parigi e dell'altre città principali; ed il Duca di Mena per onor proprio e per riputazione del suo accordo pertinacemente lo pretendeva.

Concesse il Re al Duca di Mena piazze per sua sicurezza, che furono Soessons, Chialon e Seura, il dominio delle quali egli tenesse per lo spazio di sei anni. e passato il detto termine dovesse restituirle. Confermò tutte le provvisioni fatte da lui di uffici e benefici ne' luoghi vacati per morte, durante il suo governo, purchè ne prendessero i possessori dalla cancelleria regia nuove patenti. Decretò obblivione e silenzio di tutte le cose passate, intelligenze con Principi forestieri, levata di danari esazioni di taglie, imposizioni di gravezze, congregazioni di cerciti, demolizioni e fabbriche di città e di fortezze, atti di ostilità, ed uccisioni d'uomini e particolarmente del marchese di Magnelè ucciso dal luogotenente Magni nella Fera, e finalmente tutte le cose a fine della guerra operate, la quale dichiarava con onorevoli parole esser certificato che s'era intrapresa e continuata per il solo rispetto e per difesa del-Davila Vol. VI.

la religione. Concesse a lui il governo dell'Isola di Francia, e la sopraintendenza delle finanze, ed al figliuolo il governo della città di Chialone separato e diviso dalla superiorità del governatore di Borgogna. Comprese nella capitolazione tutti quelli che si riunissero insieme con lui all' ubbidienza sua, e particolarmente il Duca di Gioiosa, il marchese di Villars ed il signore di Mompesat figliastri del Duca di Mena, Monsiguore delle Estrange governatore del Poszo. Monsignore di santo Offangia governatore di Roccaforte, il signore di Plessis governatore di Cran ed il signore della Severia governatore della Gauacchia: sospese le sentenze e gli arresti fatti contra il Duca di Mercurio e coutra il Duca di Omala sin tanto che s'intendesse se volevano essere compresi nella concordia, concedendo a ciascuno con obblivione delle cose passate e pieno godimento de'suoi beni, carichi e dignità, il potere nel tempo di sei settimane entrare nella capitolazione e aderire alla pace.

Con queste condizioni principali e con molte altre minori si concluse l'accordo col Duca di Mena, ma nell'accettare di questo decreto nel parlamento di Parigi vi fu che fare assai; perchè sebbene il Re proibi di sua bocca a' ministri della Regina vedova che non si opponessero alla pubblicazione, si trovò nondimeno non minore ostacolo ed opposizione; perciocchè Diana di Valois Duchessa d'Angolemme e sorella

naturale del Re defunto, comparsa personalmente in parlamento presentò una supplica scritta e sottoscritta di sua propria mano, per la quale contraddicendo alla verificazione del decreto, instava che si procedesse nell'inquisizione della morte del Re: perlaqualcosa sollevato tutto il Senato per essere la maggior parte de padri o stati creati dal medesimo Re, o atrocemente offesi dalla lega, non si potè ottenere che il decreto fosse accettato, e nondimeno il Re con lettere molto veementi riprese il parlamento, e dichiarò che complendo alla salute e quiete pubblica che fosse registrato il decreto, voleva e commetteva che si accettasse; nè per questo s'acquetarono gli animi de' Senatori, ma devennero a deliberazione che si pubblicasse il decreto. ma con due condizioni, l'una che per questo decreto non s'intendesse fatto pregiudicio alcuno alle ragioni de' creditori del Duca di Mena, l'altra ch'egli fosse in obbligo di venire in parlamento, e con la propria bocca giurare di non aver avuta complicità nel fatto, detestare l'assassinamento commesso nella persona del Re, e promettere di non salvare, proteggere o favorire alcuno che per l'avvenire fosse ricercato di questo fatto; dalla quale pertinacia alterato più che mediocremente il Re, replicò con parole gravi e risentite, che non gli dessero la fatica di abbandonare la guerra, e di condursi personalmente in parlamento,

68 Delle guerre civili di Francia.

ch'egli era Re e voleva essere ubbidito da loro; ma non bastò nè anco questa protestazione, perchè deliberarono di accettare il decreto, ma con parole tali, che dimostrassero che si faceva forzatamente per cspresso comandamento del Re, il che non piacendo nè a lui nè al Duca di Mena. fu necessario che il gran Cancelliere si conducesse in Parigi, e dopo una lunga ed efficace dimostrazione dell'interesse della quiete universale, facesse finalmente senza clausole e senza condizioni approvare il decreto. Seguirono l'esempio del Duca di Mena non solo quelli ch' erano nominati nella sua capitolazione, ma separatamente ancora il marchese di Sansorlino, la città e parlamento di Tolosa, e tutti gli altri che gia seguirono le parti della lega, eccetto il Duca d'Omala, il quale accomodatosi con gli Spagnuoli, ed esacerbato dalla sentenza del parlamento pubblicata questo medesimo anno, nella quale era stato dichiarato ribello, non volle acconsentire di rimettersi all' ubbidienza del Re. Il Duca di Mercurio, ancorchè per mezzo della Regina vedova sua sorella tenesse viva pratica di accordarsi, pieno nondimeno ancora di speranza di poter con l'ajuto degli Spagnuoli ritenere il ducato di Bretagna, andava differendo e rimettendo ad altro tempo la sua deliberazione.

Ma intanto che nel consiglio si trattano e si discutono le condizioni di questi accomodamenti, il Re di Francia gravemente travagliato per le perdite fatte, ed ansioso di risarcire in qualche modo i danni ricevuti, ne' quali gli pareva di avere una gran parte della colpa, così per la soverchia sua dimora nella città di Lione, come per la mala soddisfazione data nelle loro richieste a' cittadini di Cambrai, andava tra sè stesso pensando, e consultava del continuo con i capitani a quale impresa

egli si dovesse applicare.

Aveva per innanzi il Duca di Nevers avuta intenzione di attaccare una delle piazze del contado di Artois appartenenti al Re di Spagna, non solo per inferire quel medesimo danno al paese di lui ch'egli aveva inferito alle giurisdizioni del Re di Francia, ma anco perchè stimava che la lunga pace avesse ed avviliti gli animi di que' popoli, e rese inutili molte delle provvisioni della difesa, onde aveva esortato il Re, che accrescendo l'esercito al più grosso numero che si potesse, improvvisamente s'assalisse o Aras, o altra città grande di quei contorni, giudicando che il conte di Fuentes travagliato da molti abbottinamenti di diverse nazioni, e ridotto ad estrema penuria di danari, dissicilmente avrebbe potuto riunire l'esercito per soccorrere a tempo la piazza che si fosse assalita. Ma poiche egli afflitto da travagliosa indisposizione passo nella città di Nella da questa vita, restò vana questa sentenza porTo Delle guerre civili di Francia.

tata dalla riputazione del suo autore, perchè gli altri capitani giudicavano troppo pericoloso esperimento l'attaccare le viscere del paese nemico, ove tutte le città sono popolose e potenti, mentre in casa propria per la perdita di tante piazze avevano così gran travaglio, che le guarnigioni Spagnutole correndo per ogni parte tenevano

sollevato ed afflitto tutto il paese.

Verò è che nell'assalire alcuna delle fortezze perdute non convenivano le opinioni, com' erano concordi nel rifiutare l'invasione del paese nemico; perciocchè alcuni tenevano che si dovesse in questo medesimo calore delle cose assediare Cambrai per tentare di ricuperarlo innanzi che gli Spagnuoli col risarcire le ruine dell'oppugnazione passata vi si fossero stabiliti. ma il poco numero dell'esercito del Re escludeva questa sentenza, non essendo sufficiente al travaglio d'una città di grandissimo circuito, e da grosso presidio ottimamente munita. Molti altri consigliavano che si andasse sopra Dorlano per tenere la medesima via di stringere Cambrai, che avevano tenuta gli Spagnuoli; ma a questo consiglio si opponeva la fortezza di quella piazza, e la diligenza con la quale era guardata da Ernando Telles Portocarrero che l'aveva in governo: sicchè finalmente prevalse l'orinione del Maresciallo di Birone e di Monsignore di san Luc venuto al campo per esercitare il carico di generale del-

l'artiglieria, lasciato da Monsignore della Guiscia, al quale il Re aveva dato il governo della città di Lione, i quali consigliavano che si mettesse l'assedio alla fortezza della Fera, luogo di somma importanza, ma rinchiuso di tal maniera da una palude che lo circonda, che per due sole bocche si può pervenire dalla campagna alla terra; perlaqualcosa dimostravano che chiudendo quegli aditi con due soli forti. uno per parte, si poteva tenere con poco numero di genti assediata e stretta quella piazza, di modo che non potendo essere soccorsa di vettovaglie, non per via d'oppuguazione, ma per via d'assedio della fame, si potrebbe senza molta difficoltà conseguire.

Risoluto il Re a seguitare questo parere, raccolte le genti ch'erano sparse per la provincia, con ciuque mila fanti e mille dugento cavalli si accostò alla Fera l'ottavo di di Novembre, ed avendo subito preso gli aditi e bocche della palude, e fatto venire gli uomini del paese circonvicino, sece alzare in pochi giorni due forti, i quali essendo capaci ciascuno di mille fanti, muniti convenevolmente di artiglieria, chiudevano totalmente le strade della terra. Il restante dell'infanteria rispetto alla stagione si accampò in un grosso villaggio alle ripe della palude, e la cavalleria per esser pronta ad incontrare e ad ostare a' soccorsi, prese posto nelle ville che ri72 Delle guerre civili di Francia. volte a Settentrione riguardavano verso la Fiandra.

Era nella Fera don Alvaro Osorio vecchio ed esperimentato capitano, perchè il Vicesiniscalco di Montelimar, al quale il Duca di Mena aveva confidata quella piazza, a poco a poco l'avea ceduta agli Spagnuoli, riservandosi solamente il titolo di conte della Fera e l'entrate del luogo con altre ricompense che prima dall'Arciduca Ernesto, e poi dal conte di Fuentes aveva ricevute con larga mano. Abbondava la città di provvisioni e di munizioni da guerra, perchè v'erano restate le reliquie di tutti gli eserciti del Re Cattolico, che negli anni a dietro erano passati in Fiandra, ed il presidio di Spagnuoli, d'Italiani e di Tedeschi era non solo sufficiente, ma soprabbondante alla difesa, il che accresceva la penuria de' viveri, de' quali essendo piccola provvisione nella terra, l'improvviso assedio del Re non aveva dato tempo di farne radunanza; perlaqualcosa fabbricati i forti, e chiusi d'ogn'intorno gli aditi d'ambe le strade, comingiarono i difensori sino da primi giorni a provare grave difficoltà di vettovaglie.

Era in questo tempo pervenuto a Brusselles Alberto Cardinale d'Austria destinato dal Re Cattolico al governo delle provincie di Fiandra, il quale avendo ricevuto dal conte di Fuentes l'amministrazione e l'esercito, cominciò a pensare come pe-

tesse sostenere quel grado di prosperità e di gloria, nel quale con vittoriose operazioni s' era collocato in pochi mesi il suo predecessore: e perchè le lettere moltiplicate di Don Alvaro sino da' primi giorni dell'assedio significavano la strettezza de' viveri che avevano nella Fera, deliberò innanzi ad ogn'altra cosa d'applicar l'animo al soccorso di quella piazza. Ma era difficile il prendere risoluzione, perchè l'esercito disordinato dalle fatiche dell' estate passata, era stato diviso in molti luoghi alle stauze, ed ivi per mancamento delle paghe erane seguite molte sollevazioni, sicchè la cavalleria Italiana s'era di nuovo abbottinata, ed aveva tornato ad occupare Liramonte; il terzo de' Siciliani di Gaston Spinola in altra parte aveva fatto il medesimo, due terzi di Spagnuoli levata l'ubbidienza s' erano similmente alloggiati a discrezione in luoghi avvantaggiosi, ed i Valloni, benchè non apertamente sollevati, negavano nondimeno di muoversi dalle stanze se non erano interamente pagati, di modo tale che innanzi che i mercanti soddisfacessero alle polizze portate dal Cardinale, e che con quel danaro si pagassero e si regolassero le milizie, era necessario che scorresse molto tempo, e perciò non si poteva fare unione d'esercito sufficiente nè per questa nè per qualsivoglia altra impresa.

Aggiungevasi la difficoltà della stagio-

74. Delle guerre civili di Francia. ne per le piogge e per le altre incomodità tanto contraria, ch'era quasi impossibile di peusare sino a miglior tempo di muover le genti, le artiglierie e le altre provvisioni che richiede la guerra, oltre che l'entrare in paese ostile, e molto innanzi nel centro d'una provincia nemica, in tempo che non solo la campagna non somministrava alcuna facoltà di vivere per nomini e per i cavalli, ma che le raccolte passate erano state consumate dalla ruinosa guerra già fatta, era cosa da non pensarvi, per la difficoltà di nodrire l'esercito. e per non essere ridotti a qualche sinistro accidente dalla sollecitudine del Re di Francia; le quali considerazioni tutte si rendevano maggiori nell'animo del Cardinale. non avvezzo ancora a pericolosi esperimenti delle armi; perlaqualcosa dopo lunga consultazione si deliberò in consiglio, che Niccolò Basti, passando con parte della cavalleria leggiera in Piccardia, tentasse con arte di mettere qualche quantità di vettovaglie nella Fera, con la quale si sostentassero gli assediati sin tauto che la benignità della stagione, ed il corso degli affari di Fiandra permettesse di poterli soccorrer

Con questi consigli finì l'anno mille e cinquecento novanta cinque, lasciando accese molte occasioni di guerre e di sanguinose fazioni alla rivoluzione dell'anno seguente, nel principio del quale il primo

pienamente.

evento fu la ricuperazione di Marsilia, città e porto di somma importanza, collocata a' lidi del mare Mediterraneo nella contea di Provenza. Il popolo di questa città ricca per il trassico delle mercanzie, e nu-merosa d'abitatori, tiene molti privilegi e gode molte importanti immunità ottenute fino dal tempo ch'erano sottoposti a' conti di Provenza, e confermate ampiamente di poi che pervennero sotto al dominio della corona di Francia, tra le quali principalissima è questa, che i cittadini eleggevano un consolo da sè medesimi, il quale insieme con un luogotenente da lui senza altri suffragi nominato governa gli affari della terra, tiene le chiavi delle porte, ed ha la cura della difesa così della città come del porto, e questa prerogativa, che sente piuttosto qualche spezie di libertà che una intiera soggezione, hanno sempre i Marsigliesi conservata con quella vivezza ch' è propria degl' ingegni e della natura loro, non ammettendo presidi d'alcuna sorte, e governandosi con le maniere proprie alla vita mercantile e marinaresca, delle quali due sorti di persone è per lo più la cittadinanza composta.

Nel principio che cominciarono a sorgere le origini della lega, questa città per l'autorità di Monsignore di Vins, e per essere stati guadagnati il consolo ed il luogotenente, si mise da quella parte; e benchè a persuasione della contessa di Saux

Delle guerre civili di Francia. prima ricettasse il Duca di Savoja, e poi per gelosia della propria libertà in poco spazio di tempo l'escludesse, e con tutto che il conte di Carsi ed il marchese di Villars molte volte per sicurezza vi fossero chiamati, rimase però sempre nel proprio essere, e libera da ogni soggezione straniera. È hen vero che avendo eletto consolo sin dal principio della guerra Carlo Casaut, ed egli nominato suo luogotenente Luigi d'Aix, uomini di sagace natura d'ingegno ardito e feroce, essi furono così concordi tra di loro, ed ebbero tanta autorità con la plebe, che continuando il magistrato per molt'anni seuza permettere che si eleggessero i successori, s'erano resi come padroni della città, e la signoreggiavano a modo loro. Ma poichè l'inclinazione delle cose della lega mise in necessità ciascheduno di pensare a sè stesso, questi conoscendosi invidiati e mal voluti dalla maggior parte de' principali cittadini, e temendo per la coscienza di molti misfatti che per mantenersi nel governo avevano commessi, pensarono d'applicarsi alla parte di Spagna, e tennero pratiche a quella corte di mettere la città in mano del Re Cattolico, la quale essendo di quella importanza e di quell'opportunità a' regni suoi che dimostra la sua grandezza, la fortezza, l'opulenza, ed il sito nel quale è collocata, fu commesso a Carlo Doria, che passando da Genova in quel porto con dieci galee bene armate sotto pretesto di navigare alla volta di Spagna, fomentasse la potenza ed i tentativi di costoro, acciocchè coa le spalle delle sue forze avessero maggior facoltà di tirare destramente il popolo a sottoponersi alla signoria Spagnuola: il che eseguito dal Doria con somma diligenza, s'andavano aggiustando di maniera le cose, che non era loutano il Re Cattolico ad ottenere il suo intento, tanto più che questo tentativo si coloriva con diverse ragioni, per le quali pretendevano appartenere all'infante Isabella il dominio della contea di Provenza, oltre a quelle altre che alla corona di Francia gli erano riservate.

Il Re di Francia entrato in sospetto, che le levate di Spagna e d'Italia, ed il gran preparamento d'armata che faceva il Re Cattolico, tendessero a questo fine, e che la dimora che facevano a Genova il conte di Fuentes ed il Duca di Pastrana partiti di Fiandra, fosse per sopraintendere a questo fatto, travagliato grandemente nell'animo per non poter rivolgersi a quella parte, commise a Monsignor d'Ossat che ne facesse indolenza col Papa, significandogli che se non si ovviasse a questa impresa, sarebbe costretto dalla necessità a chiamare l'armata del Turco nel mare Mediterraneo in suo soccorso; il quale ufficio passato efficacemente dall'ambasciatore, il Pontefice percosso nell'animo, ed impalli78 Delle guerre civili di Francia.

dendo o per timore o per ira, fece grave ragionamento in contrario, e nondimeno dimostrando l'ambasciatore, che cadendo Marsilia e le altre città della Provenza in mano degli Spagnuoli, Avignone ancora e le altre terre del Papa non sarebbono state senza pericolo, promise d'adoperarsi per far cessare questo tentativo. Ma essendosi alle querimonie del Re aggiunti gli usici degli ambasciatori di Venezia e di Toscana, gelosi che luogo e porto di tanta importanza, e che soprastà all'Italia cedesse in augumento della monarchia Spagnuola. il Papa avendo molte volte consultato di questo fatto, e non trovando provvisione che gli paresse a proposito, prese per espediente che il Cardinale di Giojosa, il quale ritornava in Francia, passasse per Marsilia, ed a nome suo facesse gli uffici opportuni con Casaut per rimoverlo dal suo pensiero: il che benchè fosse diligentemente eseguito produsse piccolo effetto, perchè Casaut, uomo siero e di maggior animo che prudenza, non si distolse per questo dall'appuntamento già stabilito, di modo che il Senato Veneziano ed il gran Duca cominciavano a pensare con più potenti rimedi per opporsi a questo conato, nè il Papa era del tutto alieno dall'intenzione loro.

Ma rimosse questa pietra di scandalo la solita fortuna del Re, o il valore e sollecitudine de'suoi ministri. Aveva egli nuo-

vamente conferito il governo di quella provincia al Duca di Guisa, e per incamminare le cose al proprio fine, aveva eletto anco luogotenente di lui monsignore delle Dighiere, i quali sebbene poco convenivano insieme per la differenza della religione e per l'antica diversità delle fazioni. erano nondimeno ambedue mal affetti verso il Duca d'Epernone, il quale contendendo che quel governo fosse legittimamente suo, poneva tutte le forze e tutta l'industria per mettersene al possesso, e discacciarne non meno quei della parte del Re, che quelli che tenevano ancora le parti della lega; perlaqualcosa il Re desideroso ch'egli fosse in alcuna maniera costretto ad abbandonare quello che di già vi possedeva, ricevendo altri governi in altre parti del regno, avea destinato il Duca di Guisa come antico suo emulo, e le Dighiere come nuovo ed ardente suo nemico, ad assicurare le cose di Provenza.

Ebbe questa deliberazione anco altri
fini e considerazioni più lontane, perchè
essendo il Duca nuovamente venuto all' amicizia ed all'ubbidienza dei Re con patto
di quel governo, nel quale la casa di Loreno per le antiche appartenenze dell' eredità della casa d'Angiò pretende qualche
ragione, stimò il Re opportuno rimedio
per assicurarsi di lui dargli luogotenente
di tal condizione, che non solo fosse per
antica esperienza fedele, ma sagace ancora

80 Delle guerre civili di Francia.

e risoluto per opporsi a qualsivoglia tentativo che il Duca per avventura in tanta discordia degli animi, non ben deposte le antiche inimicizie, potesse macchinare. S'aggiungeva a questi un altro importante rispetto, che monsignore delle Dighiere ed il colonnello Alfonso Corso, dimorando ambedue nel Delfinato, erano poco concordi, e s'urtavano nel servizio con danno delle cose comuni, perlaqualcosa avea pensato il Re di rimuovere la cagione della discordia con inviare monsignore delle Dighiere nella Provenza, e con eleggere il Corso luogotenente del Principe di Contì, dichiarato nuovamente governatore del Delfinato. Ma il Duca di Guisa, benchè nodrisse pensieri candidi e fini non obbliqui. pervenuto nondimeno nella provincia, o non ben soddisfacendosi di avere appresso di sè un luogotenente di tanto credito. e differente di religione, o desiderando che le cose col Duca d'Epernone passassero sotto nome e con l'opera delle Dighiere, per non mettere a sè stesso in dubbio l'autorità ed il nome di governatore, aveva data la cura al luogotenente di discacciare da molte terre i presidi che vi teneva il Duca d'Epernone, ed egli trasferitosi ad Aix, avea applicato intieramente l'animo alla ricuperazione di Marsilia, come cosa di maggior gloria e di maggior importanza senza farne parte con altri; e come che molti trattati tenuti col mezzo de' fuorusciti di

quella città gli riuscissero vani, gli venne ultimamente fatto di guadagnare un capitano Pietro Libertà, Corso di origine, ma nato ed allevato in Marsilia, il quale con alcuni fanti guardava una delle porte della terra; perlaqualcosa essendo alcuni de' fuorusciti entrati sconosciuti nella città, e concitato occultamente l'animo di molti che odiavano la tirannide di Casaut, e-che temevano la signoria degli Spagnuoli, stabilirono che il giorno decimottavo di Febbrajo il Duca di Guisa nel far del giorno si trovasse con buon numero di fanti e di cavalli in un villaggio vicino, nel quale se gli fossero fatti da' congiurati alcuni segni, dovesse accostarsi alla porta nominata Reale per esservi con tutte le sue forze ricevuto: onde radunate tutte le genti che aveva nella provincia, eccetto quelle della Dighiere, al quale per non lo fare partecipe del merito non volle participare cosa alcuna, fece mostra d'andare ad assediare una terra discosta quindici miglia da Marsilia, e mentre stanno attenti gli animi a quella parte, egli voltate subito le genti la sera che precedeva il giorno destinato prese con gran silenzio la volta della città. nel qual viaggio fatto nell'oscurità delle tenebre, e per luoghi fangosi e dissicili, beuchè fosse accompagnato tutta la notte da una grandissima pioggia, sollecitò nondimeno tanto il passo, che pervenne la mattina conforme all'appuntamento ad alcune Davila Vol. VI.

84 Delle guerre civili di Francia.

masi senza soccorso furono in poco spazio

d'ora tagliati a pezzi.

Era di già tutta la città con le bande bianche accorsa al Duca di Guisa, onde egli non perdendo momento di tempo, assalì nell'istesso punto ed occupò con poca resistenza la fortezza di san Giovanni, e quella del Capo di Moro che sono sopra il mare, e da quelle senza frapporre dilazione cominciò a percuotere con le artiglierie le galere del Doria, le quali erano sorte vicino alla bocca del porto.

Fu grande il tumulto, e molto lo spavento delle galere, ma il Doria, che saviamente s'era tenuto lontano dalle fortezze, e nel principio del tumulto aveva fatti imbarcare tutti i soldati, usci felicemente senza ricever danno, ed allargandosi in ma-

re si discostò dalla terra.

Il Duca di Guisa, vittorioso in ogni luogo, attese tutto quel giorno a provvedere che nel tumulto la città non ricevesae alcun danno, ed alloggiate le genti sue ne' posti più principali, si fece totalmente padrone della terra con tanto maggiore facilità, quanto con la magnanimità nel combattere, e con la prudenza nell'acquietare il rumore, s' aveva acquistata somma benevolenza de'Marsigliesi. Si arresero il giorno seguente Luigi d'Aix e Fabio Casaut, avendo pattuito di potersi liberamente con le loro cose trasferire a Genova, e che contra i loro satelliti non si potesse proce-

dere, se non con pena dell'esilio, restando a questo modo la città libera dal dominio usurpato da costoro, ed interamente ridotta all' ubbidienza reale. Fu graude ed opportuno l'acquisto di questa piazza, porto principale del mare Mediterraneo, ed appropriata scala al commercio di molte nazioni; e tanto più riuscì proprio in questo tempo, che di già la potenza Spagnuola vi aveva messo il piede, perchè se col beneficio del tempo vi si fosse confermata, sarebbe stato sommamente difficile, per la vicinanza degli altri stati del Re Cattolico, di poternela discacciare.

Intanto che si attende alla riunione della contea di Provenza, gli assediati della Fera erano ridotti a stretti termini dalla fame; perlaqualcosa Niccolò Basti destinato a portar loro il soccorso, pervenuto a Duai andava fra sè stesso considerando il modo col quale si dovesse comportare nell'introdurvi qualche quantità di vettovaglie, e riuscendo ogni partito difficile non solo perchè la cavalleria del Re rompeva con somma diligenza tutte le strade, ma anco perchè gli aditi stretti di pervenire alla terra erano tanto ingombrati dall'ampiezza de'forti, che non v'era speranza di poter trapassarli, e nondimeno stringendo la necessità, fece avvertito Alvaro Ösorio, che tenesse apparecchiate alcune barchette per uscire dalla terra, come gli fosse fatto il segno, ed accostarsi alle rive della palude,

per ricevere quel sussidio ch'egli avrebbe tentato di condurre sino a quel luogo; il quale avviso essendo felicemente passato dentro della città, e messo l'appuntamento, egli partito da Duai con seicento cavalli si condusse di notte al castelletto, ove fece tener serrate le porte, acciocchè a' Francesi non pervenisse notizia del suo viaggio, ed avendo in quel giorno provveduto che ciascuno de'suoi portasse in groppa un sacchetto di farina ed un fascio di corda di archibugio al collo, perchè anco di questa pativano nella Fera, partì nell'oscurare del giorno, e passato la riviera di Somma si condusse su la strada di san Quintino, la quale città lasciata su la man destra, camminò con tanta sollecitudine. che la mattina de' sedici di Marzo giunse vicino ai quartieri della cavalleria del Re, i quali avvisati da'tiri delle sentinelle, diedero strepitosamente all'armi, avvisandosi dover essere vicino qualche soccorso de'nemici; ma una densa nebbia, che per avventura era sorta nel far del giorno, fu così favorevole all'intenzione del Basti, che i corpi di guardia del Re, dandosi egualmente all'armi da tutte le parti, non sapevano scoprire da che banda venissero i nemici, e mentre cautamente si studiano di riconoscere e di fare la discoperta, il Basti senza trovar riscontro, passando tra il quartiere de Raitri e quello del Duca di Buglione, pervenne alle sponde della

palude, appunto vicino alla corrente del fiume, e trovato che l'Osorio con le barchette era pronto per ricevere il soccorso, scaricate con gran celerità le farine e la corda, voltò briglia, e con la medesima prestezza, vedendo che la cavalleria Francese e la Tedesca avendo finalmente avuta notizia del suo arrivo s'era posta su la strada di san Quintino per impedirgli il ritorno, egli preso molto diverso cammino, si mise su la strada di Guisa, e senza trovare opposizione, si ricondusse felicemente a Cambrai:

Questo soccorso nel quale ebbero ugualmente parte l'industria e la fortuna, empi di somma gloria il nome del Basti, ma portò poco sollevamento agli assediati della Fera, a' quali per il grosso numero durarono pochi giorni le farine che s'erano condotte, ed il Re, al quale di giorno in giorno concorrevano nuove forze, stringeva maggiormente l'assedio, ed ingombrava tutte le strade, le quali tagliate, fortisicate d'argini e di trincee, e guardate da spessi corpi di guardia di cavalleria, non lasciavano alcuna speranza di pensare a nuovo soccorso. Ma prolungandosi l'assedio per la costanza de difensori, il Re persuaso dalle ragioni di alcuni de suoi ingegneri, pensò di chiudere dalla parte di sotto il corso al fiume che cagiona la palude, e farlo gonfiare ed ingorgare di maniera, che la città si empisse d'acqua in altezza tale,

58 Delle guerre civili di Francia.

che i difensori fossero costretti o di arrendersi o di affogarsi. Si cominciò quest'opera con grandissima quantità di guastatori raccolta da tutti i luoghi vicini, ma benchè vi si lavorasse con grande arte e con assiduità non minore, le piogge nondimeno della stagione, per le quali di quando in quando cresceva la corrente del fiume, berchè per l'ordinario placido e quieto, impedivano il progresso rompendo gli argini, e bene spesso trasportando lo steccato, e rendendo vane in un' ora le fatiche di molti giorni, e tuttavia assistendo il Re personalmente all'opera, ella si condusse finalmente alla sua perfezione; ma non si trovò ella così tosto finita, che appari quanto molte volte siano fallaci le immaginazioni degl'ingegneri, perchè essendo la terra molto più alta della palude, cosa preveduta sin dal principio da molti, e costantemente oppugnata dagli autori del disegno, l'acqua crebbe poco più di due palmi dentro la terra, e questo accrescimento fece con tanto intervallo, che gli abitanti ebbero comodità di trasportar le cose loro ne' luoghi superiori senza ricever danno, benchè calando nello spazio di due giorni l'acqua per aver rotto in diverse parti della palude più bassa, ne restasse la città piena di fanghi e di pantani, dall' esalazione de' quali corrompendosi l'aria, si cagionarono pericolose infermità nella terra, di modo che essendo dannezgiati solo per accidente e dopo il corso di molti giorni gli assediati, l'opere e le fatiche dell'esercito del Re nel principale intento restarono senza frutto.

Rimaneva la solita speranza della fala quale dopo tanti mesi d'assedio stranamente cresceva, ed era già fatta irreparabile, nè altro tratteneva i difensori se non l'aspettazione del soccorso. A questo era intento con tutto l'animo il Cardinale, il quale acquetata gran parte degli abbottinati, e pagate comodamente le genti, aveva messo in punto l'esercito per tentar questo effetto; ma niuno de suoi capitani, tra i quali erano principali il Duca di Arescot, il marchese di Ranti e Francesco di Mendozza grande Ammirante d'Arugona, lo consigliava di avventurare il suo campo a questa impresa, e la ragione era in pronto, perciocchè non solo il Re nello spazio di tanti mesi aveva avuta piena comodità di munire egregiamente il proprio alloggiamento, ma quello che più importa, aveva ripieno di grossi presidi e di molta cavalleria san Quintino, Monterollo, Bologna e tutte le altre città le quali circondano la Fera, di modo tale che se il campo Spagnuolo le avesse trapassate per condursi a far levare l'assedio, esse restando alle spalle, gli avrebbono rotte le strade, e levato il concorso delle vettovaglie; sicchè se l'impresa di far disloggiare il Re fosse camminata con lunghezza di

Non era similmente incognito al Cardinale, che gli stati d'Olanda, desiderosi che la guerra si continuasse in Francia, aveano posto in mare un'armata di molti legni per isbarcare genti in soccorso del Re di Francia a Bologna, e che la Regina d'Inghilterra, benchè il Re non acconsentisse a tutte le sue dimande, avea nondimeno per sostentare gl'interessi comuni spedita un'armata in suo ajuto con otto mila fanti, che si credeva dovessero sbarcare nel medesimo luogo; perlaqualcos a dubitavano i capitani che unendosi queste forze riuscisse non solo vano il tentare il

soccorso della Fera, ma molto pericoloso ancora il ritirarsi.

Oueste cagioni ampiamente discorse nel consiglio fecero fare risoluzione al Cardinale di tentare la strada della diversione, perchè mettendosi a campo a qualche importante città del Re di Francia, o l'avrebbe costretto a levarsi con tutto l'esercito dalla Fera per venire a soccorrere il luogo travagliato, o se persistendo nell'assedio non curasse di soccorrerlo, si sarebbe facilmente acquistata un'altra piazza equivalente alla Fera. Ma nell'eleggere il luogo che si dovesse assalire sorgevano difficoltà non minori, imperocchè le città di Guisa. di Han, di Guines ed altri luoghi simili più vicini alla Fiandra non erano da mettere in comparazione della Fera; e san Ouintino, Monterollo e Bologna erano così ben fortificate e così ripiene di genti, che era impossibile il pensare di conseguirle. di modo che tra l'ambiguità di questi partiti sarebbe stato lungamente irresoluto l'animo del Cardinale, se Monsignore di Rono non l'avesse segretamente persuaso a nuova impresa e non antiveduta da verun altro.

Era pratico per lunga esperienza Monsignore di Rono di tutte le fortezze del Re di Francia, e l'esempio delle cose passate gli faceva sovvenire quanto facilmente si potesse conseguire la piazza di Calais; poichè quanto più la sua fortezza per il sito

92 Delle guerre civili di Francia. e per l'arte la faceva in apparenza stimare inespugnabile, tanto meno si curavano i disensori di guardarla con quelle diligenze con le quali si devono custodire i luoghi di somma importanza; perlaqualcosa mentre quella città fu sotto il dominio dei Re d'Inghilterra, il poco presidio che vi tenevano, aveva invitato Francesco Duca di Guisa sin l'anno mille cinquecento cinquanta sette a ponervi l'assedio, il che gli era anco così facilmente riuscito, che contra l'aspettazione comune per questo solo mancamento se n'era reso padroue; il che andandogli spesse volte per la mente, aveva come curioso e pieno d'industria presa sicura informazione che Monsignore di Bidossano al presente governatore di quella piazza non vi teneva più di seicento fanti, presidio per niuna maniera sufficiente a sostentaria, avendo voluto quel cavaliere o per fine d'interesse, o pure per l'errore universale degli uomini, fidarsi più nella fortezza de' ripari, che nel numero o nel valore de'difensori. Aggiungono che avendo il Re di Francia inviato i signori della Nua e della Valiera a riconoscere lo stato di tutte le piazze poste ne' confini di Piccardia, essi non facendo la visita con quella segretezza che a simili faccende dovrebbe andar sempre in conseguenza, avevano con facilità francese discorso assai liberamente dello stato debole di quelle frontiere, ed essendo loro opposto la fortezza

di Calais tanto magnificata dalla fama, risposero inconsideratamente che chi attaccasse quella piazza nel luogo e nella maniera appropriata, l'espugnazione sua sarebbe faccenda di dodici soli giorni; le quali parole rapportate da chi aveva carico di far la spia a Monsignore di Rono, eccitarono la sagacità sua a penetrare il luogo ed il modo che questi riconoscitori avevano accennato.

Entrato per tanto in pensiero di poter conseguire questa città famosa per la sua fortificazione, ed opportuna per l'adito del mare e per la qualità del porto alle cose di Fiandra e d'Inghilterra, vi fece con le sue ragioni inclinare lo animo dell'Arciduca, e tanto più quanto tutte le altre imprese erano da grandissime difficoltà attraversate. Ma essendosi tra di loro deliberato d'attendere a questo tentativo senza farne alcuna dimostrazione, diedero a credere a tutti gli altri capitani volere assaltare Monterollo, luogo posto su la strada diritta per la quale si perviene alla Fera, e di minor qualità che non erano nè san Quintino ne Bologna, e con questa dimostrazione avendo fatti fare gran provvedimenti di vettovaglie e di carriaggi per condurle a Duai, ad Aràs e negli altri luo. ghi de' confini, il Cardinale avendo destinata Valenziana per piazza di arme alle sue genti, vi si condusse personalmente il penultimo di di Marzo, ove rassegnato l'e-

Delle guerre civili di Francia. sercito, nel quale erano sei mila fanti Spagnuoli, sei mila Valloni, due mila Italiani e quattro mila Tedeschi, mille e dugento tra uomini d'arme e corazze, e poco meno di due mila cavai leggieri, divise le genti in molte parti, e fece loro prendere diverso viaggio l'una dall'altra : per tenere maggiormente sospesi gli animi de' nemici. Inviò Ambrogio Landriano verso Monterollo con una parte della cavalleria leggiera e con il terzo del marchese di Trevico: con l'altra parte de cavai leggieri s'incamminò il Basti nel territorio di Cambrai: Agostino Messia con un terzo di Spagnuoli e due di Valloni s'incamminò alla volta di san Polo, ed il conte di Bossù con le truppe Fiamminghe prese la volta d'Aràs e di Betunna; le quali diverse apparenze mentre tengono sospesi non meno i suoi di quello che facessero i Francesi, Monsignore di Rono con i terzi Spagnuoli di Luigi Velasco e di Alfonso Mendozza, e con quattrocento cavalli uscito di Valenziana la sera de' quattro d'Aprile, passò camminando tutta la notte a sant'Omero, ove unitosi con il colonnello la Berlotta e con il conte di Buccoi, i quali con due terzi di Valloni l'aspettavano in quella terra, e presi seco tre cannoni e quattro pezzi minori d'artiglieria, si spinse velocemente alla volta di Calais, ove arrivò tanto più improvviso, quan-

to essendo quella piazza fuori di mano,

nell'estremità di una lingua di terreno che s'avanza per lungo spazio nel mare, nè Spagnuoli nè Francesi avevano mai pensato nè di difenderla nè di oppugnarla.

È posto Calais alla spiaggia del mare Oceano, nelle ultime parti d'un promontorio non più che trenta leghe discosto dall' isola d' Inghilterra, ed ha un porto capacissimo, il quale coperto dall'una parte e dall'altra da grandi e rilevati tumuli di sabbioni che chiamano volgarmente Dune, si rende sicuro e comodo ad una ben grande quantità di vascelli. La città è circondata quasi d'ogn'intorno dalle lande ove stagna il mare, ed allaga il piano per molte miglia, e ristretta tra quattro argini da un'amplissima fossa si costituisce di forma quadra, avendo a ciascuno de' tre angoli, oltre molti torrioni o rivellini per la cortina, un baluardo reale di fabbrica moderna con i suoi cavalieri di dentro, ed al quarto angolo, che da Ponente a Settentrione si distende, in luogo di baluardo siede la rocca, o castello che la vogliam nominare, fabbricata parimente di forma quadra, ma con i suoi torrioni all'antica, i quali lo fiancheggiano d'ogn'intorno. Sono molto larghe e molto profonde le fosse, perchè ricevono l'aqua dall'una parte e dall' altra, e la terra, la quale gira poco men d'una lega, è tutt'intorno munita ed assodata di grossi terrapieni, sehbene per la poca cura di chi ne aveva avuDelle guerre civili di Francia.
rati tre de' pezzi minori alla sponda del porto, con i tiri di quesi e con i moschetti de' Valloni impediva che non vi potesse entrar maggior numero di difensori, sicchè avendo quei del borgo collocato di là dal porto tentato più volte di entrarvi, furo-

no sempre costretti a ritirarsi.

Erano nel Risban sessanta soli soldati. e questi ancora senz' alcun capo di considerazione, di modo tale che sebbene il luogo era forte, e poteva esser difeso lo spazio di molti giorni, essi nondimeno come videro apparecchiarsi l'assalto, perduti d'animo l'abbandonarono, ed assaliti e retti nella fuga, appena trenta di loro col benesicio di alcune barchette pervennero a salvamento nel borgo. Monsiguore di Rono non mancaudo a tanta felicità di principio, entrato nel Risban, riordinò l'artiglierie e vi alloggiò molti fanti acciocchè più sicuramente s'impedissero i soccorsi del mare. e ben ve ne fu di bisogno, perchè la mattina seguente comparvero molti legni dell'armata Olandese ch'era sopra Bologna, e procurarono con ogni sforzo possibile di pervenire nel porto, ma rispinti e fracassati dalle artiglierie del Risban, furono finalmente fatti allargare, ed essendosi per molte cannonate affondata una nave carica di vino nella bocca del porto, tanto più restò impedito l'adito a chi volle entrare, e nondimeno due piccole barchette della Olandesi con due capitani e con ottanta

soldati avventurosamente vi entrarono, sicchè smontati nel borgo ivi si fermarono per la difesa.

Intanto il Cardinale Arciduca avendo avuta notizia del prospero progresso de' suoi, rivoltate tutte le genti a quella parte, vi si condusse con la medesima celerità la sera del giovedì santo, undecimo giorno d'Aprile, e disegnato l'alloggiamento del campo tra Casal di Mare, il ponte di Nieulet, e la via che conduce a Gravelinga, egli si accampò nella chiesa di san Pietro mezza lega discosto dalle mura. Assediata la città, e muniti, rispetto al sito tutto ingombrato di fosse e di lagune, con gran facilità gli alloggiamenti, Monsignore di Rono bene informato del difetto della muraglia dalla parte che guarda verso il borgo, deliberò di piantare una batteria nell'estreme parti del porto, perchè sebbene lo impedimento del passarlo pareva in apparenza grandissimo, egli aveva nondimeno osservato che nel riflusso del mare che essi chiamano la bassa marea, calavano l'acque di maniera che le estremità del porto restavano asciutte, ed il fondo eradi maniera sodo e ghiajoso che porgeva opportuna comodità alle fanterie di poter condursi all'assalto; ma per non lasciare anco dall'altra parte gli assediati senza travaglio, e per dividere la debolezza loro, disegnò di fare un' altra batteria incontro alla strada di Gravelinga, ancorche la muraglia da quel lato fosse ottimamente terrapienata e difesa da fianchi dei due baluardi reali.

Piantaronsi alla batteria del borgo diciassette cannoni, e quindici alla strada di Gravelinga, e con altri otto pezzi si levavano le difese dell' un baluardo e dell'altro. Furono il giorno di Pasqua, decimo quarto di del mese, perfezionate ambe le batterie, e la mattina del lunedì nell'alba cominciarono impetuosamente a percuotere e dall' una parte e dall' altra : nè i difensori perduti nella picciolezza del numero fecero tentativo alcuno per impedire i nemici, e solo il primo giorno mentre si batteva il Risban uscirono per condur dentro le robe e le vettovaglie, nè da quel giorno in poi ardirono più di fare alcun effetto.

In questo stato di cose il Re avuto avviso della mossa del campo Spagnuolo, nè potendo discernere a qual parte egli fosse ultimamente per piegare, lasciato il Contestabite al governo dell' esercito sotto la Fera, con seicento cavalli e con il reggimento delle sue guardie s'era condotto ad Abbevilla, e da quella città aveva spinto il signor di Monluc con due mila fanti a Monterollo, dubitando, come divolgava la fama, che l'esercito nemico fosse per assalire quella terra; ma avendo il giorno decimo terzo avuta notizia che il campo s'era improvvisamente condotto sotto a Ca-

leis, spinse con gran sollecitudine il medesimo Monluc, il conte di san Polo governatore della provincia, ed il marchese di Belin, perchè imbarcandosi nel porto di san Valeri, tentassero d'entrare nella piazza, e nondimeno, benchè essi francamente eseguissero gli ordini avuti, rispinti da' venti contrari che impetuosi soffiarono tutti quei giorni, furono costretti a ritornare senza frutto nel medesimo luogo, perlaqualcosa il Re reso impaziente dal prossimo pericolo de'suoi, volle trasferirsi personalmente in quel porto; e perseverando tuttavia l'avversità del tempo, si condusse a Bologna il di seguente sperando, come dicevano i marinari, che di là non riuscisse così difficile il poter soccorrere gli assediati; ma pervenuto a Bologna, e regnando i venti medesimi erano l'istesse difficoltà, e forse maggiori, nè per la via di terra, essendo grossamente guardati tanto il ponte di Nieulet, quanto Casal di Mare, e tutto l'esercito nemico accampato da quella parte, si poteva pensare di porgere agli assediati di Calais alcuno ajuto: onde il Re per ultimo partito avendo messi alcuni legni in mare carichi di eletta fanteria, volle che andassero tanto volteggiando e schermendo con la diversità de tempi, che fossero presti ad ogni aura di vento prospero d'introdursi a qualche modo nel porto, ma nè questo partito fu di alcun beneficio, perche i legni lungamente agi-

Delle guerre civili di Francia. tati e spinti in diversi luoghi, non poterono accostarsi mai al porto, e se vi si fos. sero accostati, sarebbono stati dal Risban sicuramente rispinti. Nell'istesso tempo furono spedite dal Re molte feluche incontro all'armata d'Inghilterra per sollecitare la sua venuta, sperando se si potessero a tempo sbarcar le genti di fare qualche sforzo gagliardo per astringere il Cardinale a levare il campo di sotto a quella piazza, ma tutto era vano; imperocchè l'armata d'Inghilterra radunata nel porto di Dovera, e pronta per partire, per diversa intenzione della Regina era tuttavia trattenuta, trattandosi strettamente dagli ambasciatori Francesi, e particolarmente da Monsignore di Sansì passatovi nuovamente a questo effetto, delle condizioni con le quali ella dovesse sbarcare, nel che per la varietà degl' interessi non potendo convenire parti, scorreva il tempo senza conclusione.

Ma intanto avendo le artiglierie Spagnuole battuto il lunedi di Pasqua dall'apparire dell'alba sino all'inclinazione del giorno, ed essendo caduta in quell'ora l'opportunità della bassa marea, si avanzarono i fanti Spagnuoli d'ambe le parti per dare risolutamente l'assalto. Non fu del tutto prospera la fortuna, come era stata per l'addietro, a favorire i pensieri di Monsignore di Rono, perciocchè sebbene il vento era stato tutto il giorno favorevole alla sua artiglieria, cosa di non poco momento

per liberarsi dal fumo, e per poter più speditamente operare, la sera nondimeno perseverando, anzi soffiando d'ogni ora più gagliardo, non permise che calassero tanto l'acque, che l'estremità del porto rimanessero del tutto asciutte, onde convennero i fanti passare con l'acqua insino sopra il ginocchio, ed in tal luogo sino alla cintura, il che ritardando l'assalto riusci di non poco impedimento; e nondimeno dopo superato l'ostacolo dell'acqua, essendosi combattuto ferocemente sino alle quattro ore della notte, rispetto alla luna nel colmo lucidissima, i Francesi avendo perduto più di cento de' loro, e fra questi uno de'capitani Olandesi, risolverono di ritirarsi: ed acceso fuoco per ogni parte nel borgo, si condussero salvi nella terra.

Passò Monsignore di Rono il martedi con tutta l'artiglieria nel borgo abbandonato, e non vi essendo fianchi da quella parte che potessero impedire la batteria, piantò senza difficoltà ventidue pezzi sopra l'orlo della fossa, non con altro riparo che con semplici e poco rilevati gabbioni, ed il giorno seguente cominciò a percuotere con tauto furore nella muraglia, che per non essere ben terrapienata, diede in poche ore larghissima comodità di poter dare l'assalto; ma mentre le fauterie miste di Spagnuoli, di Valloni e d'Italiani si apparecchiano per avanzarsi alla breccia, i difensori sbigottiti dalla grande apertura, e

dal poco numero al quale erano ridotti, mandarono fuori un tamburino a trattare d'arrendersi, e la medesima sera pattuirono di abbandonare la città e di ritirarsi nel castello, il quale se fra sei giorni non venisse soccorso, promisero di rimettere in mano del Cardinale.

Il Re, che si ritrovava a Bologna, ebbe avviso nel medesimo tempo della composizione di Calais, e risposta dal conte di Essex capitano dell'armata d'Inghilterra, col quale essendosi abboccato Monsignore di Sansì, era entrato in grandissima speranza di fare sbarcare gl'Inglesi, e che col rinforzo loro si potesse soccorrere il castello nel tempo determinato: ma non era così pronto il conte com'egli desiderava, perchè avendo molte volte promesso il Re di dare una piazza ne'liti del suo regno per comodo e per sicurezza della nazione Inglese, aveva poi con diverse iscusazioni differito di farlo, ed essendo ultimamente condescesi i suoi ambasciatori appresso quella Regina per far muovere l'armata in suo soccorso, à promettere che seguirebbe l'effetto, il conte ricusava d'entrare in porto e di sbarcare la gente, se prima non gli era osservata effettivamente la promessa: e benchè Sansì dimostrando l'urgenza del bisogno e la strettezza del tempo, considerasse al conte quanto la conservazione di Calais fosse di comune interesse, non fu possibile a muoverlo del suo pensiero: perlaqualcosa fu necessario scrivere al Re per averne risoluzione, il quale tutto pieno di sdegno che i suoi confederati si valessero delle sue avversità per astringerlo a' loro appetiti, rispose risolutamente che voleva piuttosto essere spogliato da' nemici che dagli amici, e rivolto ad operare da sè medesimo, e non vedendo bonacciare la furia del vento ch'era stato così contrario in tutti i giorni addietro, spinse il signore di Matelet governatore di Fois con trecento fanti spalleggiati da buon numero di cavalleria del Duca di Buglione, perchè sforzandosi di passare in fra le guardie nemiche, entrassero a soccorso del castello.

Questi, pervenuti di notte sotto al quartiero degl' Italiani comandato dal marchese di Trevico trovarono tanto lente e trascurate le guardie, che senza essere sentiti penetrarono tutti nel castello, nel quale avendo il signore di Matelet rincorato non meno il governatore che gli abitanti ed i soldati che vi erano ridotti, dopo che fu spirato il termine della tregua, non solo ricusarono di arrendersi, ma protestarono di volersi difendere sino alla morte; perlaqualcosa il Cardinale già certo che senza sua saputa vi fosse entrato il soccorso, commise a Monsignore di Rono che seguisse valorosamente l'oppugnazione, il quale piantate le artiglierie contra i torrioni, o vogliam dire i baluardi del castello, attese a batterli con tanta sollecitudine, che il gior-

no vigesimo sesto si trovò in essere di poter dare l'assalto. Assalirono la mattina seguente innanzi a tutti i fanti Italiani, i quali desiderosi di scancellare l'ignominia di aver lasciato passare trascuratamente il soccorso, combatterono disperatamente, e rinforzati da' Valloni ed ultimamente dagli Spagnuoli, dopo sei ore di sanguinoso combattimento, morto il governatore Bidossano, e tagliati a pezzi più di quattrocento soldati, entrarono finalmente nel castel. lo, ove gl' Italiani menarono a fii di spada tutto l'avanzo, eccetto Monsignore di Campagnuola ed alcuni altri pochi i quali, ridotti in una chiesa, furono ricevuti a discrezione.

Morirono dugento uomini del campo Spagnuolo, tra i quali il conte Guidubaldo Pacciotto ingegnere di molta stima, e più di cento feriti, danno molto debole nel conseguire in così pochi giorni una piazza stimata inespugnabile e delle principali della Francia, ma in ogni tempo egualmente dalla trascuraggine de' difensori malamente difesa, e con effetti in niuna parte corrispondenti alla sua fama.

Ma la perdita così facile e così repentina di Calais aveva posto il Re non solo in grandissima sollecitudine d'animo, ma auco in espressa necessità di convenire con la Regina d'Inghilterra e con gli stati d'Olanda, percioechè non essendosi ancora resa la Fera, gli pareva molto duro partirsi da quell'assedio.

e perdere le spese e le fatiche di tanti mesi, con diminuzione non mediocre della riputazione; e dall'altra parte se non ricevesse prestamente i soccorsi e dall'un luogo e dall' altro, non poteva mettere un altro corpo d'esercito, con il quale avesse da resistere allo sforzo vittorioso de nemici, di modo che restavano abbandonate tutte le altre piazze della provincia con poca speranza che dovessero più costantemente difendersi di quello che aveva fatto Calais, piazza eccellentemente munita dall'arte e dalla natura. Mosso da questa considerazione, e giudicando che l'autorità del Duca di Buglione fosse per valer molto a disponere l'animo della Regina, la deliberazione della quale era certo che sarebbe seguita dagli Olandesi, lo spedi con risoluti ordini in Inghilterra, perchè concludendo una confederazione reciproca, l'armata passasse quanto prima a sbarcare nel porto di Bologua.

Ma erano grandi le difficoltà e diversa l'inclinazione della Regina, parte perchè disegnava valersi della necessità del Reper conseguire un porto nel suo regno, onde innanzi che si perdesse Calais non aveva voluto soccorrerlo per astringere i Francesi a rimetterlo nelle sue mani, parte perchè vedendo il Re riconciliato con la Chiesa Cattolica giudicava che stesse in arbitrio del Re di Spagna di concludere la pace qual volta si risolvesse di non mole-

108 Delle guerre civili di Francia. stare più il reame di Francia; e perciò difficilmente inclinava a mettersi in nuove spese, le quali stesse alla voloutà de' snoi nemici di farle riuscire infruttuose e vane: perlaqualcosa avendo pertinacemente negato molti giorni di voler dar orecchie ad alcun trattamento di nuove obbligazioni. profferiva solamente di dare quegli ajuti per l'avvenire che potesse fare senza suo grave incomodo, come aveva fatto per lo passato; e perchè i Francesi facevano sollecita istanza che il conte di Essex passasse in Piccardia con l'armata, risponde. vano gl'Inglesi che quell'armata era la maggior parte di legni e d'uomini volontari, che s'erano messi insieme sotto alla condotta di quel conte per andare a predare i liti della Spagna, dalla quale impresa la Regina non aveva autorità di rimuoverli, avendone loro concessa la licenza, e nondimeno che serebbono di grande utile alle cose del Re di Francia, perchè la molestia che ne riceverebbono i regni di Spagna divertirebbe le forze del Re Cattolico dalla guerra di Piccardia.

Ma erano queste speranze e rimedj molto lontani, ed il Duca di Buglione considerando l'interesse della religione comune se si accrescessero le prosperità degli Spagnuoli, eccitava ed i ministri principali e la Regina medesima a volersi impiegare con tutte le forze in un'occorrenza così urgente e così vicina, e moveva molto con

l'autorità, con l'eloquenza e con le ragioni, ma molto più cou la comunione della medesima fede, perchè pareva ch'egli si riscaldasse principalmente per l'interesse comune, e per la conservazione in Francia della parte degli Ugonotti, acciocchè non fosse astretto il Re di venire a concordia tale con gli Spagnuoli, che fosse pregiudiciale agli stati di Fiandra, alla quiete d'Inghilterra ed alla libertà della coscienza nel suo regno: e mondimeno il negozio camminò con tanta lentezza e con difficoltà così gravi, che benchè si concludesse finalmente la confederazione con l'Inghilterra, poco diversa dall'altra contratta col Re Carlo IX, e senza obbligo di consegnare alcuna piazza, perchè la vergogna fece desistere gl'Inglesi da questa dimanda, e benchè il Duca di Buglione passasse con un ambasciatore della Regina in Olanda, ove si stabili la medesima confederazione, il tempo nondimeno scorse tanto innanzi, che le cose di Piccardia non ne riceverono alcun sollevamento, e l'armata del conte d'Essex scorsa ne' liti di Spagna si risolvette senza movimento di considerazione.

Mentre la confederazione si tratta in Inghilterra, il Cardinale Arciduca non dipendente da altri che da se stesso, avendo posto dieci giorni di tempo nel restaurare le ruine di Calais, ed essendosegli alla semplice richiesta d'un trombetta arrese le città di Guines e d'Han, deliberò di an-

110 Delle guerre civili di Francia. dare sopra Ardres, piazza di buon circuito ottimamente fortificata, e posta tre leghe lontana da Calais, con l'espugnazione della quale giudicava di dovere interamente assicurare l'acquisto che aveva fatto; e benchè il sito di quella fortezza paresse molto difficile, perchè posta nel rilievo d'una collina domina a cavaliere tutto il piano sottoposto che s'estende poco più del tiro dell'artiglieria, e dopo il piano succedono montagne e boschi altrettanto sproporzionati a campeggiare, quanto opportuni all'insidie de nemici, il Cardinale nondimeno inanimito dalla prosperità dell'armi sue. s'accosto all'opinione di Monsignore di Rono, che sperava d'ottenerla innanzi che il Re sbrigato dalla Fera, avesse facoltà di soccorrerla.

Erano in Ardres il marchese di Belin luogotenente della provincia, Monsignore d'Anneburg governatore della terra, ed il signore di Monluc entratovi per rinforzo, ed avevano seco poco meno di due mila fanti, cento e cinquanta cavalli, ed appropriata comodità di munizioni, di artiglierie e delle altre cose che sono necessarie alla difesa. E perchè l'assedio era stato antiveduto da capitani, avevano procurato con ogni sollecitudine possibile, non solo di migliorare le fortificazioni della città, ma anco di ristorare quelle del borgo posto dalla parte che guarda verso Bologna; perchè essendo quello il lato dal quale più

facilmente si potevano dirizzare le batterie, avevano deliberato difendendo il borgo di tenere i nemici più lontani che fosse pos-

sibile dalla muraglia.

Era stato autore di questo consiglio il governatore della città, soldato non solo di molto valore, ma anco di grand' esperienza, il quale disegnava col difendere il terreno a palmo a palmo dar tanto tempo al Re, che cadendo la Fera potesse venire a soccorrere la piazza innanzi gli estremi bisogni, ma il marchese di Belin sentiva diversamente, e che fosse pernicioso consiglio il consumare la gente nel difendere luoghi inutili e impossibili ad esser difesi; perlaqualcosa voleva che s'impiegassero solamente a mantenere quei posti, che per la qualità loro si potessero lungamente mantenere. e nondimeno parendo a tutti gli altri capitani, che dovesse riuscire di beneficio importante la disesa del borgo, rimase superiore il parere del governatore, e vi si mise convenevole presidio che lo potesse guardare. Un altro disparere regnava tra i capitani, perchè il marchese avrebbe voluto che con gagliarde contrabbatterie, e senza risparmio di munizioni si molestasse il campo e s'impedissero i lavori de' nemici, ed all'incontro il governatore giudicando di aver poca provvisione di polvere da farne così grande consumamento, voleva che si risparmiasse per allungar la difesa, e non aver mancamento di cosa così ne-

cessaria ne più stretti bisogni; e perchà l'autorità del marchese era superiore alla sua, egli tenne nascosta una parte della munizione, acciocchè opportunamente se ne potessero valere, quando l'altra fosse finita di consumare.

Con queste discordie, che regnano per l'ordinario con grave pregiudicio delle cose proprie ove comanda più d'uno, s'apparecchiavano questi alla difesa; ma il Cardinale Arciduca, lasciato Giovanni di Rivas al governo di Calais, il sesto di di Maggio si partì con tutto l'esercito, e fece il primo alloggiamento a Guines, ed il giorno seguente si condusse sotto alle mura di Ardres così per tempo, che per tutto quel giorno ed il seguente furono perfezionati e muniti gli alloggiamenti, i quali scostandosi quanto era possibile dalle artiglierie della terra, non si accostavano però molto alle colline ed a' boschi, anzi tra i monti ed i ripari restava tanto di spazio, che gli squadroni così di fanti come di cavalli potevano comodamente distendersi in ordinanza. ed a tutte le strade, che per la via de'boschi scendono da' colli nel piano, erano collocati grossi corpi di guardia, con doppie trincee e con doppi ripari nella fronte, o per dir meglio alle spalle, ove erano rivolti verso Bologna, verso Monterollo e verso gli altri luoghi del Re di Francia.

Accampato ed assicurato con somma diligenza l'esercito, il giovedì, nono gior-

no di Maggio, si avanzarono i fanti Spagnuoli d'Agostino Messia, ed i Valloni del colonnello la Berlotta per portarsi sotto a' ripari del borgo; ma il signore di Monluc, la cui fierezza non preteriva occasione alcuna di travagliare i nemici, uscì così gagliardamente a scaramucciare, che le opere ne restarono per molto spazio impedite, e poiche un altro terzo di fauteria di Jacopo Tesseda, ed i Valloni del colonnello Coquel vennero a rinforzo de suoi, e che Monluc fu costretto a ritirarsi, il marchese diede principio a così furiosa contrabbatteria, che fu necessario intermettere il travaglio, ed aspettare la notte, ma riuscendo ella in ogni sua parte lucidissima, non restarono le artiglierie di tirare con gravissimo danno di quei di fuori, i quali nondimeno superando costantemente tutti gli ostacoli, si condussero su la contrascarpa del borgo, e la mattina seguente si cominciarono a piantare quattro cannoni per facilitare l'entrata; ma perche Monluc non restava di riuscire a tutte l'ore, e di tenere in sollecitudine quelli che lavoravano, non si fece molto progresso, sin ch'egli colto da un colpo di artiglieria ne restò miseramente shranato, perchè dopo la morte sua non essendo gli altri capitani o così solleciti o così feroci, cominciarono gli assalitori a percuotere nelle difese del borgo, le quali restando per la debolezza loro assai facilmente abhattute, vi si diede l'as-Davila Vol. VI.

114 Delle guerre civili di Francia. salto con tanto impeto, che i difensori furono costretti di abbandonarlo con perdita di più di quaranta soldati; ma mentre gli Spagnuoli ed i Valloni v'entrano mescolatamente. Monsignore di Montauto mastro di campo di fanteria Francese gli assalì così aspramente, che dopo due ore di sanguinoso conslitto tornò a ricuperare il borgo. avendone scacciati impetuosamente i nemici con perdita di trecento dei più valorosi del campo: e nondimeno il giorno seguente, avendo le artiglierie battuto dalla mattina insino al mezzo giorno, si spinsero all'assalto le fanterie da quattro parti, in ciascuna delle quali combattendosi valorosamente, restò ferito gravemente il colonnello la Berlotta, e percosso di una sassata nella testa Agostino Messia, ed il horgo si difese sino alla sera; ma rinnovandosi la mattina seguente da tutte le parti l'assalto, il marchese considerando la debolezza del luogo, ordinò che i disensori si ritirassero per non perdere tanta quantità di valorosi soldati, e tuttavia incalzando furicsamente i nemici, quei ch'erano porta della città temendo che non entrasse. ro mescolatamente con i suoi, lasciarono cadere così presto la saracinesca, restarono esclusi e tagliati a pezzi più dugento.

Si coprirono sollecitamente le fanterie nel borgo, ed avendo Mousignore di Rono deliberato di battere da quella parte, fece fabbricare due batterie, all'una delle quali attendevano gli Spagnuoli con diciannove cannoni, ed all'altra travagliavano i Vallo. ni con diciassette pezzi di differente grandezza , i quali lavori non essendo ancora perfezionati , la contrabbatteria della città faceva estremo danno per ogni parte; ma poiche le batterie furono si sufficientemente coperte, e che l'artiglierie cominciarono a percuotere ne' fianchi de' baluardi, il marchese o per bassezza d'animo, come volle il parere universale degli uomini, o perchè stimasse impossibile il disendere quella piazza, ed avesse desiderio di salvar sè stesso e tanti altri valorosi difensori a miglior occasione, chiamati i principali a consiglio, si sforzò di persuader loro ad arrendersi; ma opponendosi il governatore e Carlo Monsignore di Rambures, uomo principale della provincia, i capitani risposero di volersi difendere sino agli ultimi esperimenti, e replicando il marchese che già era consumata tutta la munizione, e che non avea più con che difendersi, il governatore dimostrò d'averne nascosa e conservata tanta quantità, che dispensandola con giudicio, sarebbe a sufficienza per molti giorni, e che intanto potrebbono ricevere soccorso dal Re, al quale credeva che fosse per arrendersi ultimamente la Fera; alle quali parole ripigliò alteratamente il marchese ch'egli meritava castigo d'aver selato il vero delle munizioni al capo su-

periore, e che due giorni più o due gior ni mauco poco importavano, perchè egli sapeva che il Re uon era per ottenere così facilmente la Fera; e partendosi sdegnato dal consiglio, ancorche molti si protestassero, mandò subito fuori un capitano, e convenne d'uscire con l'armi e con gli arnesi, bandiere spiegate e tamburi sonanti. e che a'cittadini fosse libero il restare. o veramente il partire, ma che quelli che restassero dovessero riconoscere per loro

supremo signore il Re di Spagna.

Così con ammirazione d'ognuno, e con grave mormorazione de' suoi, uscì il marchese con tutta la gente in arme il giorno vigesimoterzo di Maggio conducendosi alla volta della Fera; ma il capitano Manfermo, uno de capitani del presidio, avendo in guardia il baluardo rivolto al quartiere degli Spagquoli, non volle consentire per niun modo all'accordo, e benche i nemici sossero padroni di tutto il restante della terra, enli trinceratosi nondimeno per ogni parte nel circuito del baluardo, volle sostenersi intrepidamente, sin tanto che piantate le artiglierie, el abbattute le difese giudicò di potersi onorevolmente partire.

Il giorno precedente gli assediati della Fera ridotti all' ultima necessità, e conoscendo dagli effetti la intenzione del Cardinale, che intento al divertire ed al far nuovi acquisti, non isperava di poterli soc-

correre in alcun modo, s'erano finalmente rimessi in potestà del Re, avendo con la costanza loro dato tempo e comodità di fare così grandi e così importanti acquisti. Ottennero dal Re desideroso di sbrigarsi per attendere al soccorso d'Ardres le condizioni che addimandarono, perciocche fu senza contraddizione stabilito: Che uscirebbono il Siniscalco di Montelimar asserto conte della Fera ed Alvaro Osorio governatore del presidio, con tutti i soldati a piedi ed a cavallo, con le armi, arnesi loro e tutte le bagaglie, bandiere e cornette spiegate, toccando tamburo e trombetta. con corde accese e palle in bocca, e sarebbono sicuramente accompagnati insino al Castelletto: che potrebbono condur seco un cannone, il quale non avea l'armi di Francia, e munizione per dieci tiri: che al Siniscalco sarebbono fatte quitanze di tutte le taglie, rendite e contribuzioni riscosse, e che non potesse essere inquirito per alcuna passata azione e delitto, nè contra di lui, nè contra gli altri del presidio, nè alcuno di loro molestato per debiti che avesse contratti : che gli abitanti facendo giuramento di fedeltà sariano trattati da buoni sudditi, e rimesso loro ogni delitto passato, e chi volesse uscire col presidio fosse in libertà di partirsi.

Con questi articoli si rimise la Fera in potestà del Re il giorno vigesimosecondo, e la mattina seguente egli impaziente 118 Delle guerre civili di Francia. di dimora con tutta la cavalleria si mossa alla volta d'Ardres, lasciando che il Contestabile seguitasse con tutto il resto dell'esercito con deliberazione, accostandosi per la strada de' boschi, di voler in ogni modo tentare la fortuna; ma non ebbe camminato oltre due miglia, che gli pervenne la nuova della composizione del marchese. la quale tanto più gli parve acerba, quanto era entrato in più viva speranza di dover certamente soccorrere quella piazza. Percosso da gravissimo dolore, nè meno acceso di giustissimo sdegno, vedendo per la pusillanimità d'un uomo troncato il corso a tutt'i disegni suoi, non volle ch'il marchese fosse introdotto alla sua presenza, o giudicandolo iudegno del suo cospetto, o dubitando di non poter contenere l'indegnazione; ma fatto formare il processo dal maresciallo della Chiatra, fu molte volte in pensiero di fargli levare vituperosamente la vita, e tuttavia interponendosi efficacemente, e supplicando per lui madama Gabriella, la sentenza pubblicata dono la dilazione di molti giorni non contenne altro, se non ch' egli fosse privo de' suoi carichi, e confinato in perpetuo alle sue terre.

Preso Ardres dall'una parte, e dall'altra presa la Fera, era opinione comune che gli eserciti fossero per affrontarsi, ed il Re desideroso di risarcire le perdite che avea fatte, ed ingrossato dal concorso di tutta

la nobiltà del suo reame, era deliberato di non preterire qualsivoglia occasione che opportunamente l'invitasse a combattere ma il Cardinale Arciduca più intento a conservare l'acquistato, che volonteroso d'avventurare l'esercito a nuovi pericoli, e richiamato dall'urgenza delle cose di Fiandra, lasciato in Ardres con buon presidio Villaverde capitano Spagnuolo, si ritirò in tre alloggiamenti nel territorio di saut'Omero, e di là avendo avuto avviso che la cavalleria lasciata a guardia delle provincie di Fiandra era stata rotta da'presidi di Bergh e di Breda, i quali correvano liberamente tutto il paese, si ricondusse più a dentro per opporsi alle incursioni loro, e per rivoltare l'impeto dell'armi contra gli stati, che durante la guerra di Francia prendevano alla giornata maggior piede. Stette lungamente dubbioso il Re se dovesse attendere quell'anno alla ricuperazione di qualche piazza, ma trovavasi la sua fanteria, istromento principale nell'oppugnare le fortezze, molto mal trattata per la lunga dimora fatta sotto alla Fera. perchè oltre le vigilie, le fatiche continué di tanti mesi, la mala qualità dell'aria in luoghi d'ogni intorno bassi e paludosi. avea introdotte molte infermità nella gente, la quale, passato il verno con molti disagi, ora cominciava a sentire gli effetti de' patimenti. Mancava oltre di ciò il nerho più importante della guerra; percioc-

chè essendo nuovamente ritornate molte provincie all'ubbidienza, e ritrovandosi le altre, che avevano seguitato il suo nome. afflitte e conquassate dalla guerra. erano per i lunghi travagli e per gl'infiniti disordini sconcertate l'entrate di tutto il regno, onde privo totalmente di danari. non avea facoltà di sostentare l'esercito in Piccardia, la quale provincia era dalla passata guerra di due anni in gran parte distrutta e desolata. Si aggiungeva a queste due gravi difficoltà la poca prosperità, che avea provata il Re di amministrare la guerra per mezzo de'suoi capitani; perlaqualcosa essendo egli astretto di ritornare a Parigi per ricevere il Legato del Pontefice venuto per confermare e per far eseguire le cose promesse dagli oratori suoi nell'atto della benedizione, parevagli che con poco frutto fosse per adoperarsi l'esercito nel quale non potesse assistere personalmente. Per tutte queste ragioni dopo lunga dubitazione del consiglio, deliberò di licenziare la nobiltà per poterla riavere più fresca all'occorrenze venture, e di distribuire il restante della gente ne' presidi delle piazze più importanti, sicchè non fosse da temere dell' improvviso ritorno de' nemici, ed egli ricevuto che avesse e soddisfatto il Legato. trasserirsi in qualche città opportuna nel centro del suo reame, ove radunata una congregazione da tutte le provincie, e de' più principali magistrati, potesse attendere

son sollecitudine a riordinare l'entrate, e regolare gli affari domestici della sua corte, ed a far le provvisioni opportune per poter con saldi fondamenti applicar l'animo nell'annata seguente alla recuperazione de' luoghi di Piccardia. Sperava intanto che si concludesse la lega con gli stati di Fiandra e con la Regina d'Inghilterra, di modo che unite tutte le forze disegnava di uscire così forte alla campagna, che non potessero i nemici vietargli la recuperazione del suo. Fatta questa deliberazione, lasciò il maresciallo di Birone con tre mila fanti e con seicento cavalli su le ripe della Somma, acciocchè costeggiando il fiume fosse pronto ad ogni occorrenza del paese. Lasciò ben guardate le città di Perona, di Bologna, di Monterollo, di Abbevilla e di san Quintino, ed in Amiens il conte di san Polo, ancorche quella città grossa e potente di popolo, allegando gli antichi suoi privilegi, ricusasse di ricevere guarnigione, assicurandosi di sostenersi da sè medesima. come avea fatto per lo passato nella rivoluzione di tante guerre.

Era entrato in questo mentre in Francia Alessandro de' Medici Cardinale di Fiorenza e Legato del Papa con iscambievole soddisfazione così del Re che desiderava di conciliarsi totalmente l'animo del Pontefice, come del medesimo Pontefice che non poteva interamente acquetarsi l'animo, se non si stabiliva l'antica ubbidienza e lo

stile solito a tenersi verso la Sede Apostolica dalla corona di Francia; perlaqualcosa arrivato a' confini del Delfinato era stato ricevuto con gran pompa, e con l'esercito instrutto ne'suoi ordini da monsignore delle Dighiere, il quale, benchè fosse alieno dalla Religione Cattolica, non tralasciò termine alcuno di ossequio e di onorevolezza così nel riceverlo, come nell'accompagnarlo sino a Lione, nella quale città essendo stato pochi giorni, sollecitando il viaggio. era passato a Molins, di dove ancorchè per rispetto della peste che ardeva in molti luoghi, avesse preso assai più lunga strada, pervenne nondimeno il decimonono di di Luglio a Monlerì distante dieci leghe dalla città di Parigi.

Quivi il Re con pubblica pompa, ma come per visita familiare, venendo di Piccardia, corse con cento poste a ritrovarlo, dimostrando nell'impazienza di esser seco, e nella dimestichezza dell'incontrarlo, l'affetto suo verso il Pontesice, e la particolare considenza con la persona sua, nella quale oltre la chiarezza del nascimento e la maturezza dell'età, concorreva grandissima fama di prudenza ed antica disposi-

zione verso le cose della corona.

Accompagnarono in questa visita il Re i principali signori della corte, ma parti-colarmente il Duca di Mena per far conoscere al Legato la sincera riconciliazione ch'era seguita tra di loro, e quanto fos-

sero stimati ed onorati i capi della parte Cattolica; e siccome in questo primo abboccamento non pretermise il Re alcuna esquisita dimostrazione di riverenza verso la maestà del Pontefice e verso la persona del Legato, così non mancò il Cardinale di mostrarsi così moderato e così ben disposto verso gl'interessi del Re e della corona, che si convertì in somma benevolenza la buona aspettazione prima conce-

puta.

Ritornò il Re la seguente mattina nella città di Parigi, ed il Cardinale seguitando il suo viaggio, fu prima incontrato una lega fuori de borghi dal giovanetto Principe di Condè, acciocche conoscesse quanto sollecitamente avesse il Re incontrata la soddisfazione del Papa nel ritirarlo dalle mani degli Ugonotti, ed alla porta de'borghi fu ricevuto dal Cardinale de' Gondi, da tutti i Principi e da tutta la corte, con tanta calca di popolo, che se i Duchi di Mena e d'Epernone scendendo da cavallo. non avessero con le spade nude fatto far largo alle genti, era pericolo che la furia di quelli che inconsideratamente s'urtavano per venerarlo, nel tumulto e nel caldo non l'opprimesse. Così ammesso nella città con grandissimo contento ed allegrezza d'ognuno, fece le solite cerimonie nella cattedrale di nostra Donna, e condotto all'alloggiamento di regia suppellettile addobbato, . ricevette con maniere di somma cortesia le

visite del parlamento, ragionando per tutto l'ordine il primo presidente Harle, e poi successivamente gli altri magistrati della città e molti particolari, godendo ciascheduno di vedere con gli occhi propri, e di sentire con le proprie orecchie la riconciliazione con la Sede Apostolica così del Recome della corona.

Accettarono e pubblicarono nel parlamento le commissioni, o come essi chiamano, le facoltà del Legato, e benchè alcuni de'senatori sentissero che alla pubblicazione si aggiungessero certe clausule solite ad usarsi ne tempi passati, per limitare e circonscrivere l'autorità de Legati entro a' termini de'privilegi della Chiesa Gallicana. volle nondimeno il Re che senza farne menzione alcuna liberamente si pubblicassero nell'esser loro, per levare ogni scrupolo che si avesse della sincerità dell'animo suo, cosa che ridondando in piena soddisfazione del Pontefice ed in gloria del suo pontificato di non provare quelle opposizioni, ch' erano soliti a provare tutti gli altri Pontesici passati, su ottimamente ricompensata dalla moderazione del Legato la destrezza del quale bene instrutta dagli ordini prudenti di Roma, declinò sempre quelle occasioni che potevano ridurre in controversia l'autorità sua e i privilegi del clero, o giurisdizioni della corona, modo veramente unico di fuggire le contese tanto odiose di giurisdizione, e temperamento

molto appropriato così per istabilire la rinnovata ubbidienza, come per servire alla condizione difficile de tempi.

Era stato questo oltre la prudenza del Pontefice e la moderazione del Legato, consiglio di Giovanni Delfino ambasciatore di Venezia in Roma, e che fu poi anco Cardinale, il quale pratico delle cose del regno di Francia, avverti ed al Papa ed al Legato che non guardassero per minuto i trascorsi fatti per lo passato nelle cose ecclesiastiche della Francia mentre era come separata dalla Chiesa innanzi l'assoluzione. ma che fingendo di non vedere molte cose passate, si contentassero con destrezza e con pazienza grande di regolare il futuro. il quale consiglio accettato avidamente, come da persona pratica e molto prudente, diede la norma del governarsi in molte cose ardue che s'incontrarono nell'avvenire. Ebbe il Legato la prima audienza pubblica a san Moro fuori della città il primo giorno d'Agosto, nella quale ratificò il Re tutte le condizioni accettate da' suoi procuratori nell'assoluzione di Roma; con la quale pronta dimostrazione avendo soddisfatto a tutti i numeri, ricevette poi nell'occasioni quelle dispense che persuadeva la congiuntura presente. Da queste cose spettanti alla maesta della religioue e del Papa, passò il Cardinale Legato alla trattazione di quelle che appartenevano alla quiete del regno ed alla pace de'Cristiani,

perciocchè conoscendo il Pontefice quanto il regno di Francia tormentato da così lunghe guerre fosse afflitto ed esangue. e quanto bisogue avesse di tranquillità e di ristoro per ricuperare l'autico suo vigore. e dall'altra parte considerando quanto fosse esausto di danari il Re di Spagna, e quanto oppressi e ruinati i suoi popoli. vedeva che la corona di Francia continuando la guerra era in pericolo di gran diminuzione, e che il Re Cristianissimo era necessitato a tener tuttavia strette pratiche ed interessate amicizie con i Principi alieni dalla Chiesa Cattolica, e comprendeva dall'altro canto che il Re Filippo mal potendo supplire a due guerre potenti benchè vicine, per sostenere la riputazione dell'armi in Piccardia, veniva a perdere molto del suo nella Fiandra, con accrescimento degli stati d'Olanda, e con diminuzione della fede: perlaqualcosa avea deliberato d'intromettersi a procurare la concordia fra queste due corone, ben avvedendosi che nè l'una nè l'altra si sarebbe mai inclinata a dimandare la pace, s'egli come padre comune e mediatore independente non vi si fosse interposto.

Aggiungevasi il rispetto della guerra del Turco, la quale ferocissima ardeva in Ungheria: alla quale desiderando il Pontefice che vivamente concorressero i Principi cristiani, per non lasciare maggiormente accrescere le forze del nemico comune

stimava sommamente necessario il mettere d'accordo queste corone, acciocche ambedue insieme, o almeno il Re di Spagna per il comune interesse della Casa d'Austria, avesse facoltà di poter somministrare i suoi ajuti. Aveva perciò data stretta commissione al Legato, che ratificata che fosse l'assoluzione del Re, entrasse subito nell'introduzione di questo negozio, il quale stimava non solo necessario per la sicurezza e per il riposo della cristianità, ma anco sommamente glorioso alla memoria del suo pontificato. Nè il Cardinale, uomo di natura pacifica e mansueta e pieno d'esperienza degli affari del mondo, era men pronto a procurare il beneficio universale e la sua gloria particolare, di quello che fosse sollecito il Papa a stimolarlo, sicchè ne' primi congressi dopo l'audienza pubblica di san Moro, non differi di tentare la disposizione del Re, il quale non meno avveduto nel riconoscere le piaghe del suo regno, di quello che fossero gli altri, ed accordandosi con il consentimento universale degli uomini, che la pace fosse l'unico rimedio per medicarle, era inclinato nell'animo suo di abbracciare ogni maniera di concordia, nella quale scorgesse di non rimettere della riputazione. Persuadevalo a questo medesimo la difficoltà che incontravano gli ambasciatori suoi nel trattare la lega d'Inghilterra, perchè ottimamente s'accorgeva che la Regina aspirava 128 Delle guerre civili di Francia. senza rispetto a conquistare alcuna piazza nel suo reguo, per aver facolta e di te-

nel suo regno, per aver facoltà e di tenerlo obbligato e di procurare all'occorrenza maggiori acquisti, e non gli era occulto ch'ella per i moti degl'Irlandesi, che in questo tempo erano nel colmo, si trovava così occupata, che non avrebbe potuto, ancorchè vi concorresse la volontà, impiegare in suo ajuto molte forze. Aggiungevasi lo stato degli Olandesi, i quali benchè procurassero che si continuasse la guerra in Francia, perchè si divertissero e si dividessero le forze Spagnuole, non aveano facoltà nondimeno di porgere ajuto a'vicini, mentre in casa propria ardeva per ogni

luogo la guerra.

Ne i Principi Protestanti di Germania rivolti con l'animo all'urgente necessità della guerra col Turco, potevano o volevano prendersi travaglio del regno di Francia, che giudicavano possente da sè medesimo a far testa contra l'armi di Spagua. di modo tale che il Re poco potendo promettersi degli ajuti esterni de suoi confederati, conveniva far tutto il fondamento nelle proprie forze del suo reame. Ma queste erano impedite e debilitate da molti gravi accidenti, perciocchè l'entrate regie per le ruine della guerra civile e per gli abusi moltiplicatamente introdotti erano sovvertite e poco meno che annichilate, e l'utile che si soleva cavare da'dazi e dallo gabelle ne'luoghi mercantili del Mediterraneo e dell'Oceano, per l'interrompimento del commercio di Spagna e dell' Indie occidentali e degli altri paesi del Re Cattolico, era estremamente diminuito; nè giovava il traffico con i legni d'Olanda e d'Inghilterra, perchè essendo interrotta la navigazione, era ridotto il negozio più tosto a forma di corseggiare che di mercatantare. A questo difetto del danaro, sostanza vitale della guerra, s'aggiungevano le altre perturbazioni. Il Duca di Mercurio ancora armato e potente nella Bretagna, il quale scorrendo ed inquietando con le sue genti ora dalla parte di Normandia, ora da quella del Poetù e della Santongia, teneva in continuo moto quelle provincie. La Provenza ed il Delfinato non ancora ben ridotte all'ubbidienza, e molestate gagliardamente dal Duca di Savoja, sicch'era necessario tenervi due eserciti continuamente impiegati, e quello che importava più di tutto, gli Ugonotti o sdegnati, o insospettiti della stretta conginuzione del Re e del Pontefice, erano come sollevati, e chiedendo licenza di radunarsi insieme per prendere partito a' casi loro, mostravano disegni di cose nuove, ond'era grave pericolo, che innanzi che si finisse di stabilire totalmente la pace con i Cattolici, non fosse necessario principiare la guerra con gli Ugonotti.

Movevano tutte queste cagioni il Re a desiderare la pace, ma lo stimolo della Davila Vol. VI.

riputazione, sempre stato pungentissimo nell'animo suo, gli faceva in apparenza appetire la guerra; perlaqualcosa ne'primi trattamenti disse risolutamente al Legato che non accetterebbe concordia di sorte alcuna, se prima non gli erano restituiti interamente tutt' i luoghi occupati, e risarciti tutt' i danui ch' erano stati dati alla corona, aggiungendo concetti così ardenti e così vivi. che dimostrava di non voler dar orecchie a negozio di pace, se prima non s'era rimesso con l'armi sue la riputazione della guerra; e nondimeno il Legato argomentando dallo stato delle cose, che sul fatto gli era molto ben noto, la segreta intenzione del Re, e giudicando che per ogni modo fosse necessario rompere il primo diaccio, ancorchè non apparisse germoglio d'alcuna speranza, spedi fra Bonaventura Calatagirone generale dell' Ordine di san Francesco alla corte di Spagna, per tentare come corrispondessero gli animi da quella parte.

Ma la sollecitudine che mostrava il Legato della pace, non impediva l'animo del Re di Francia intento alla provvisione dell'armi ed all'apparecchio dell'annata seguente; perlaqualcosa avea chiamata la congregazione di tutti gli ufficiali della corona, de' principali magistrati e de' tesorieri del suo regno nella città di Roano, nella quale disegnava oltre al regolare molti disordini ed abusi, di stabilire e di riordinare l'entrate sue, e persuadeva a capi delle provincie, ed a principali del clero e della plebe a sovvenirlo, di modo tale che potesse sostenere da sè medesimo il peso della guerra, il che non riputava difficile così per l'urgenza del bisogno ben conosciuta da tutti, come per il buono stato nel quale s'erano incamminate molte ricche e fertili provincie, dopo che in esse erano cessate l'armi civili, se l'ordine e la regola necessaria s'aggiungesse al beneficio della quiete; e giudicava che ognuno sarebbe corso volentieri a contribuire a questa spesa, la quale non si faceva, come per il passato, nè per soddisfare gli appetiti del Re, nè per muovere l'armi domestiche contra quelli del medesimo sangue. ma per amministrare la guerra contra gli stranieri, e per difendere la corona assalita ed intaccata da suoi antichi emuli ed inveterati nemici.

E perchè sino all'anno precedente si era stabilito una tregua benchè incerta, e di quando in quando violata ed interrotta, col Duca di Mercurio per trattare intanto e trovar seco qualche temperamento di concordia, il Re deputò in questo tempo il conte di Scombergh ed il presidente Tuano, i quali dovessero passare a ritrovar la Regina vedova di Francia, per trattare alla presenza di lei con i deputati del Duca; ma era non solo dubbiosa, ma varia ancora ed instabile questa trattazione, perchè

il Duca, uomo sagace e cupo, nè facile a distogliersi da'suoi disegni, teneva pratiche diverse ed in Ispagna ed in Francia, promettendosi ancora di poter ismembrare dalla corona il Ducato di Bretagna unito non più anticamente che a' tempi di Luigi XII. e di Francesco I., e quella stabilire nella posterità sua, o veramente se tanto potesse a favore di sè medesimo, sostentare almeno quello stato a nome dell'Infante Isabella, che pretendeva di succedervi, come prima erede della casa di Valois, poichè dall' eredità della Bretagna non erano escluse le femmine. Per questo avea mandato alla corte di Spagna Lorenzo Tornabuoni, e teneva tuttavia pratiche nella provincia per condurre molti de' principali nella sua sentenza, sperando di dover ottenere molto più larghe condizioni dall'Infante, di quel che non farebbe dal Re di Francia. Ma perchè le avversità delle cose della lega attraversavano i suoi pensieri, e la concordia degli altri Principi della sua casa, e particolarmente del Duca di Mena, gli metteva l'animo a partito, teneva tuttavia viva la trattazione dell'accordo; andava prorogando la tregua con brevi termini, valendosi intanto ora dell'armi, ora dell'arte per conseguire alcun luogo opportuno, e per tener in moto le provincie confinanti con la Bretagna.

Seguendo questo suo pensiero aveva in questo tempo spinto Carlo Gondi marche-

se di Bellisola figliuolo del Maresciallo di Res, ad occupare Fugeres città di molta importanza ne confini di Normandia, e da quella piazza avea tenuta pratica che il medesimo marchese fosse introdotto nel monte di San Michele, piazza fortissima ne'liti dell' Oceano, alla quale non si può passare per terra, se non in due brevi ore del giorno e della notte, nel tempo della bassa marea, il qual trattato esseudo passato tanto innanzi che già era sicuro il marchese d'esservi introdotto, parti segretamente di notte da Fugeres con cento cavalli e quattrocento fanti, e pervenne appunto a san Michele nell'ora del riflusso del mare. ed ivi dati e ricevuti i destinati segni, fu invitato dal castellano ad entrare con sei compagni de' suoi per occupare il primo portello ed introdurre la sua gente; al quale invito il marchese giovane più feroce che avveduto non ricusò d'entrare, ma vedendo che gli era dopo le spalle subito serrato il portello, per il quale s'entrava nel primo rivellino, rivolto con brutta faccia al capitano che lo serrava, gli comandò che lo tenesse aperto, al quale comandamento essendo risposto non meno altieramente, presero occasione quei di dentro di dar mano all'armi, ed ucciso il marchese con tutti i sei compagni, cominciarono a scaricáre l'artiglierie incontra alla sua gente, la quale già certa del caso del

134 Delle guerre civili di Francia. capitano, si ritirò senza essere seguitata a

Fugeres.

Non rallento questo caso i pensieri del Duca di Mercurio al quale essendo successo di conseguire nel Poetù la fortezza di Tifangia, e di fare altri progressi in diverse parti, continuava nel far trattare ambiguamente la pace, intento a governarsi secondo la varietà delle cose ora moderando le sue dimande nelle prosperità del Re, ora nelle avversità ampliandole, ed incerto, non che altri, egli medesimo dell'evento.

Nè il Re, al quale era nota la cagione di questa varietà, si distoglieva dal proposito di trattare, essendo disposto a concedergli avvantaggiose condizioni per escludere gli Spagnuoli dalla Bretagna, e riunire a sè stesso una parte così importante della corona: per il che avea nuovamente destinati a questo effetto il conte ed il presidente, la prudenza de' quali giudicava sufficiente a schermire contra l'arti e contra l'incostanza del Duca.

Aveva similmente inviati il signore di Emeric e Goffredo Calignone cancelliere di Navarra agli Ugonotti, i quali allontanatisi dalla corte, e ridotti nelle terre vicine alla Roccella, avendo messa insieme qualche quantità di gente d'arme, continuavano a fare conventicole ed assemblee con gran sospetto del Re, e con grande indegnazione del suo consiglio; ma avendo il Duca

di Mena, ancorchè per lo passato nemico di quel partito, considerato agli altri del consiglio quanto fosse pernicioso il provocare questa guerra civile in tempo che tutto lo stato era afflitto, e che con tanti progressi insultavano l'armi Spagnuole, deliberarono di mandar a trattare questi due soggetti di grandissima estimazione per dimostrar loro che non si trattava nè si pensava cosa pregiudiciale alla libertà della coscienza, perchè sebbene le condizioni imposte dal Pontefice erano tali quali ognun sapeva, vi era nondimeno aggiunta la claúsula che si eseguissero senza pericolo di guerra e di perturbazione, con la quale condizione si veniva a salvare in un medesimo tempo e l'ubbidienza del Papa e sicurezza degli Ugonotti; poichè la congiuntura de' tempi era manifestamente tale, che non poteva il Re astringere la libertà loro, non solo senza moto di guerra, ma senza grave pericolo ancora della corona.

Questi due deputati, condottisi ne' luoghi degli Ugonotti, trattarono molte volte con i capi di quel partito, e con gli altri ridotti a Ciatelleraut, e dimostrando loro che sarebbono osservati interamente gli editti fatti a favore della religione, sospetero il moto di cose nuove che già bolliva, ma non poterono ottenere che il Duca di Buglione ed il Duca della Tramoglia, come ricercava il Re, s' incamminassero con le genti di quel partito in Piccardia, per-

che la venuta del Legato, e le strette confidenze che passavano, gli avevano di modo insospettiti, che non erano per partirsi

da' luoghi della loro sicurezza.

Mentre da questa parte si tratta col negozio, non erano del tutto quiete l'armi ne'consini di Piccardia, perchè la moltitudine de' presidi dell' una parte e dell'altra con ispessi abhattimenti teneva iu moto le cose, ed il Marescial di Birone non mancando di travagliare in ogni luogo i nemici, penetrava con le correrie nelle provincie del Re Cattolico, di modo tale che nel mese di Settembre entrato con la cavalleria nel contado di Artois mise in grandissimo tumulto tutto il paese: perlaqualcosa il marchese di Varambone governatore di esso, chiamato il conte Giovan Jacopo Belgiojoso, ed il conte di Montecuccoli deliberò di farsegli incontra con ottocento cavalli, per raffrenare i danni ch'egli andava facendo d'ogn'intorno; ma il Maresciallo avvisato della venuta sua, essendosi fermato a riposare tutto il giorno nel villaggio di sant'Andrea della giurisdizione di sant' Omero, partì nell' imbrunir della notte con la sua gente fresca, e si propose di assalire improvvisamente il marchese, il quale lo giudicava ancora molte miglia lontano.

Nè il viaggio fu differente dal pensiero, perchè avendo camminato a lento passo la notte, la mattina nell'apparir del so-

le si abbattè nella vanguardia nemica, condotta dal Montecuccoli, e senza molto pensare coraggiosamente si affrontarono dall'una parte e dall'altra. Fu da principio peggiore la condizione de Francesi, perchè le prime schiere furono sospinte sino al grosso della cavalleria mezzo disordinate. poco dopo avanzandosi il Maresciallo in persona, caricò furiosamente il Montecuccoli, che di tutta briglia fu costretto a voltare le spalle, ne su possibile che ritenesse i suoi sicchè non urtassero e non disordinassero la battaglia del marchese, il quale abbandonato, e sempre valorosamente combattendo, insieme col Montecuccoli fu fatto prigione.

Si avanzò il Belgiojoso col retroguardo, e bravamente sostenne per qualche spazio la furia de' vincitori, ma essendo dissipate le altre battaglie, ed egli ferito di due pistolettate in un braccio, fu finalmente costretto a salvarsi con la fuga, lasciando libera la campagna, e libera la facoltà di correre al Marescial di Birone, il quale avrebbe fatti molti danni, e forse maggiori progressi, se le piogge dell' autunno, che quell' anno anticiparono molto il tempo, non avessero posto impedimento alle sue

scorrerie.

Successe in questi giorni alla corte un accidente, il quale siccome diede esempio agli uomini privati della moderazione, cocla quale devono raffrenare le loro propose

passioni, così avvertì i Principi quanto debbano compatire ne sudditi quei termini di necessità, a' quali gli astringe l'onore; perciocche essendo nata contesa di parole nell'anticamera del Re tra i signori di Coqueinvillier, suo gentiluomo servente ma persona di sperimentato valore, e Monsignor di Bonivet, cavaliere d'antica nobiltà e di molto splendore, Coqueinvillier, scordatosi del luogo ove si ritrovava, percosse con una mano nel viso il signore di Bonivet, il quale avendo trattenuto l'impeto proprio per rispetto del luogo ove si ritrovava, uscirono ambedue di palazzo, e separati dagli amici in diverse parti mandò Bonivet a distidare l'avversario per vendicarsi dell'affronto che aveva ricevuto, ma egli riconoscendo il suo errore d'averlo offeso in luogo ove non gli era lecito per rifarsi di metter mano all'armi, ricusò di voler condursi nello steccato, e si profferì di domandargli perdono, il qual effetto essendo riconosciuto da ciascuno non per mancamento di animo, del quale in altri steccati aveva fatte molte prove, ma per rimorso di coscienza. Bonivet non ostante l'opinione comune, replicò una e più volte la disfida, alla quale non solo fu risposto con l'istessa moderazione, ma Coqueinvillier si contenne alcun tempo di uscire di casa, per non porgere occasione all'abbattimento, e nondimeno instando l'altro con lettere e con ambasciate ingiuriose, nà

volendo accettare l'offerta ch'egli faceva di rimettersi alla sua discrezione, fu finalmente astretto di condursi in luogo solitario da solo a solo, ove avendo fatte le solite profferte, e protestato di riconoscere il suo torto, fu dalla ferocia di Bonivet astretto di metter mano alla spada, con la quale avendolo ferito nel primo incontro di una stoccata, ritirandosi a dietro voleva terminar la battaglia al primo sangue; ma insultando fieramente Bonivet, e tirandogli molti colpi, egli forzatamente l'investi d'un'altra stoccata, e lo riversò morto per terra.

Pervenuta questa nuova all' orecchie del Re, al quale era ben noto tutto il passato, e compatendo non solo alla necessità ehe avea astretto a combattere il vincitore, ma condonando anco il delitto di aver offeso nel suo palazzo al valore della persona, disse pubblicamente che se si era perduto l'uno, non era bene perder l'altro, e fattagli grazia del delitto, commise ai magistrati che non si procedesse contra di lui.

Intanto s' erano congregati i deputati a Roano, ove si condusse il Re il decimottavo di di Ottobre accompagnato dal Cardinale Legato, dal Duca di Mompensieri governatore della provincia, dal gran Contestabile Momoransi, da' Duchi di Nemurs e di Epernone, dal Principe di Genvilla, da' marescialli di Res e di Matignone, dal-

140 Delle guerre civili di Francia. lo ammiraglio di Danvilla, da' cardinali di Giuri e di Gondi, e da uno scelto numero de' principali baroni del suo regno, e ricevuto con pompa molto solenne ragionò alla congregazione il quarto di di Novembre, mostrando loro il bisogno di riforma che aveano gli affari del regno, l'urgenza di ajuti, ch' egli aveva per sostenere la guerra de confini; le quali cose poiche più diffusamente furono spiegate per bocca del gran Cancelliere, ciascuno con grand' animo si pose a pensare a que' rimedi che gli sovvenivano dover riuscir opportuni. Ma erano tali le infermità di questo corpo travagliato da così lunghi mali, che non si potevano sanare così di breve, ed ognuno si accorgeva quanto fosse necessaria una pace universale per introdurre e per istabilire una salutare e permanente riforma; poichè fra le necessità delle armi pullulano sempre nuovi disordini, nè si può osservare il rigore delle riforme, ove i bisogni militari esprimono del continuo licenziose dispense-

Nè vi era alcuno che non istimasse che il mezzo proprio per conseguire la pace non sosse un gagliardo ssorzo di guerra, acciocchè ricuperandosi la riputazione e le cose perdute, potessero con ugual dignità convenire nella concordia le due corone. Ma siccome era noto il rimedio, così era difficile il modo di pervenirvi, perchè ciascun Ordine del reame era così esausto e

così indebolito, che poco potevano conserire in sovvegno del Re, il quale per mantenere gli eserciti in Delfinato ed in Bretagna, e per metterne insieme un più grosso in Piccardia, era astretto di pensare a gran provvisione di genti, di danari e di munizioni, le quali con gran dispendio si cavavano d'Olanda e d'Inghilterra; e benchè si sperasse che alcune provincie, le quali non erano state tanto divise, potessero con qualche buona regola porgere alcun sussidio rilevato, ciò nondimeno ricercava la dilazione del tempo, la quale l'urgenza e la guerra non concedeva. Ma non dovendosi perciò restare di far tutto il possibile, ognuno s'impiegava con l'animo così alla riforma come alle provvisioni.

Con la consulta di questi affari finì l'anno mille cinquecento novantasei, c benchè si continuasse la congregazione nel principio dell' anno seguente, fu nondimeno assai debole la riforma, perchè la materia non era disposta a riceverla, ed i tempi erano sproporzionati a' rigori d' un ordine risoluto: solo si scemò la spesa nella famiglia del Re, si estinsero alcuni uffici soprannumerari, e le pensioni de' particolari si ristrinsero, ma non di tal maniera che l'erario ne restasse gran fatto sollevato. Le provvisioni per il Re furono alquanto più gagliarde, perciocchè si sospese il pagamento de debiti della corona per due prossimi anni, senza pregiudizio però

143 Delle guerre civili di Francia.

de' creditori, 'si concesse a nome de' pepoli un accrescimento sopra la gabella del sale, una delle più vive entrate del reame, si costrinsero con editto severo gli usurpatori delle cose del fisco, alla restituzione non solo de' foudi, ma anco de' frutti usurpati. dal qual negozio risultò utile non mediocre, e finalmente molti de' tesorieri e degli Ecclesiastici voluntariamente si obbligarono di contribuire alcuna somma, benchè non molta, di danari. Ma speditosi il Re dall'assemblea di Roano, e trasferitosi ne contorni di Parigi per attendere a curare alcuna sua privata indisposizione, libero dalla quale potesse a primo tempo attendero più francamente alle fatiche delle armi. nuovo ed importante accidente diede fuor di tempo principio alla mossa della guerra.

Era governatore di Dorlano Ernando Telles Portocarrero, uomo che in picciolissima statura del corpo comprendeva animo vivace e spiritoso, il quale avendo in tutto il corso della guerra dato gran saggio non meno di sagacità che di valore, stava attento a tutte le occasioni che si rappresentassero di fare alcun progresso. Questo avendo preso a corteggiare una gentildonna vedova, ricca di molti beni, la quale conforme all'uso di Francia abitava ne' campi, era entrato in opinione di ottenerla per moglie, ma avendo diverse volte palesato l'intento suo, aveva sempre avuto per risposta da lei, ch'essendo ella suddi-

ta del Re di Francia, ed egli soldato del Re di Spagna, i quali guerreggiavano insieme, non era convenevole il compiacerlo, e che si sarebbe disposta a farlo, quando o egli avesse messo Dorlano nell'ubbidienza del Re di Francia, o avesse tirato Amiens, nella quale città ella era nata, alla soggezione del Re di Spagna.

Mossero queste parole lo spirito del Portocarrero, il quale oltre il suo naturale desiderio di ben servire il suo Principe. stimolato dall'amore, o dalla speranza di così ricca dote, cominciò a pensare come potesse impadronirsi della città di Amiens. e tenutone ragionamento con un fuoruscito di quella terra, chiamato il Damellino. intese che la città aveva ricusato d'accettare guarnigioni di soldati, e che i borghesi facevano le guardie sollecitamente la notte, ma trascuratamente il giorno, onde entrò in buona speranza di poter improvvisamente pervenire dentro delle mura, e col suo repentino arrivo rendersene facilmente padrone; ma inteso poi che nella città erano quindici mila uomini ben prov. veduti d'arme, e pronti a concorrere al moto d'ogni accidente, stette lungamente sospeso ed ambiguo tra sè medesimo, se l'impresa, non ostante questa disticoltà, si dovesse tentare.

Perdè molto della speranza sua, quando intese che tre mila Svizzeri mandati dal Re a condurre gran quantità d'artiglierie 144 Delle guerre civili di Francia.

e di munizioni in quella città per provvedimento della futura guerra, s' erano fermati ad alloggiare ne'villaggi vicini, ma ripigliò il solito disegno, quando egli intese che il conte di san Polo per soddisfare alle pertinaci istanze de cittadini. aveva fatti allargare, anzi se gli accrebbe grandemente lo stimolo per il desiderio di conseguire tutto l'apparato che in quella città era stato condotto: per il che commise ad un sergente nominato Francesco dell'Arco, uomo da lui esperimentato in molte occorrenze, che sotto abito mentito si conducesse nella città, ed osservasse con diligenza il modo di fare le guardie, e la qualità de' cittadini.

Fu la relazione molto favorevole al suo pensiero, perchè i cittadini di giorno si occupavano ne' loro negozi, e quei pochi che restavano a guardia delle porte invitati dalla stagione, si riserravano tutti in una stanza a godere il beneficio del fuoco. e l'entrata per lo più restava abbandonata se non quanto una sentinella al rastrello la guardava, onde confermato nel disegno, spedì il medesimo sergente al Cardinale Arciduca per ottenere facoltà e rinforzo di gente da potersi mettere a questa impresa. Acconsenti l'Arciduca che s'avventurasse cosa di tanta speranza, e diede ordine alle guarnigioni di Cambrai, di Calais, di Bapalma e del Castelletto, che il giorno destinato mandassero rinforzo di genti

contorni di Dorlano, all' ubbidienza ed a disposizione del Portocarrero.

Egli avendo ben aggiustate tutte le cose, chiamò il soccorso preparato, ed ordino che il decimo di di Marzo si trovassero tutti verso la sera al villaggio di Orevilla distante una lega da Dorlano, onde vi convenuero da diverse parti seicento cavalli guidati da Girolamo Caraffa marchese di Montenegro, e due mila fanti di varie nazioni comandati da vecchi capitani Spagnuoli e Valloni, a' quali non avendo il Portocarrero comunicato altro se non che si doveva andare sopra Amieus, marciò tuto ta la notte guidando le prime schiere il cadetto di Panuria Vallone ed il capitano Inico d'Ollava Spagnuolo, consapevoli del trattato, i quali arrivati la mattina innanzi giorno, si posero in agguato dietro ad alcune fratte poco lontane dalla città, ed il medesimo fecero poco dopo di loro il capitano Fernando Dezza con cento fanti Spagnuoli, ed il capitano Bastoc con altrettanti Irlandesi.

Il Portocarrero, che aveva fatto alto col grosso della gente nella badia della Maddalena distante più di mezzo miglio dalla terra, poichè il cadetto salito su la cima d'un albero, gli ebbe dato il segno che la porta era aperta e che la furia di quelli ch' entravano ed uscivano era calata, spinse il capitan Giovambattista Dugnano Milanese, ed il medesimo sergente

146 Delle guerre civili di Francia. dell'Arco ad eseguire quello che s'era ape puntato tra di loro. Costoro con dodici coma pagni vestiti da villani, secondo l'usanza del paese, portavano alcuni casacconi lunghi, chi di panno e chi di tela, sotto a' quali ricoprivano due pistole corte ed un pugnale, quattro di loro conducevano un carro con tre cavalli attaccati al timone di tal maniera, che al levare di certo ferra si distaccavano dalla carretta, la quale carica di grossi pali ricoperti di paglia era inviata innanzi per fermarsi sotto alla saracinesca, ed impedire ch' ella non si serrasse. Dietro il carro seguivano quattro altri, che avevano su le spalle sacchetti pieni di pomi e di noci, e dietro a loro venivano gli altri sei seguitando alla sfilata. e l'ultimo di tutti con un grau palo il sergente Duguano fratello del capitano.

Era già l' ora della predica, che per essere di quadragesima si faceva per molto chiese, ed il popolo diviso in molte parti aveva lasciati pochi alla guardia delle porte, quando i primi col carro entrati nel primo rastrello s'avviarono sotto al volto della porta per far l'effetto già disegnato, ed uno de'secondi avendo fatto mostra di cadere sparse per terra i pomi e le nociche portava, onde molti della guardia corsero a farne preda, e gli altri ridendo e beffeggiando non ebbero avvertimento al carro, il quale condotto sotto alla saracimesca furono disciolti immantinente i cavallia

seciocche spaventati dal tumulto non la strascinassoro innanzi, e così rimase nel mezzo del passo l'impedimento, ostando che non si potesse serrare. Arrivarono gli ultimi al rastrello, ed uccisero di primo tratto la sentinella, e gli altri scoperte l'armi furono addosso a coloro che rapivano i pomi, e menando ferocemente le mani, morti alquanti di loro, cacciarono gli altri nella stanza dove era il fuoco, e gli serrarono deatro, di modo tale che ebbero tempo le prime schiere di fantoria di pervenire alla porta.

In tanto la sentinella ch'era di sopra, / sentito il romore, tagliò prestamente le corde alla saracinesca, la qual essendo di travi separati, e non tutta di un pezzo, duo travi sfondarono il carro, ma gli altri tre restarono sospesi, lasciando tanta apertura che due soldati potevano entrare del paro.

Per quest'apertura s'avanzarono i capitani e gli ufficiali coperti di tutte arme,
e dietro a loro più di cento soldati innanzi che dalla città venisse soccorso alcuno, e
nondimeno sopravvenendo il popolo per
ogni parte, sarebbono restati oppressi gli
assalitori, de' quali era morto il Dugnano
ferito d'un gran colpo sopra la testa, se
spezzati i travi della saraciuesca, e levati
gli impedimenti, non fosse opportunamente entrato il Cadetto con i Valloni, ed il
capitano Bastoc con gl'Irlandesi, da' quali
zispinto e fugato il popolo, il quale sen-

148 Delle guerre civili di Francia.

z'ordine e senza governo alla sfilata era corso, ed uccisi più di ottanta de' cittadini, non fu più chi facesse resistenza; perchè il conte di san Polo, che senza guernigione era nella città, al primo avviso era uscito dalla porta di Beoves salvandosi con

la fuga.

Entrò subito dopo i primi Fernando Dezza, ed entrò ultimamente il Portocarrero col grosso della gente, impedendo che i soldati non discorressero a succheggiare, così per timore del popolo a rispetto di loro molto grosso, come perchè dubitava Line le truppe del Re, le quali non erano molto lontane, non si sforzassero nel primo calore di ricuperare la terra. Ma la plebe, troppo audace innanzi l'urgenza del pericolo e troppo timida nel fatto, avvilita in un accidente così repentino, avea deposte l'armi, e la cavalleria del Re avanzatasi fin sotto alle mura, trovato il riscontro del marchese di Montenegro, e veduto di non poter fare alcun effetto, se ne tornò senza tentar altro nel primo alloggiamento.

Percosse così fieramente il Re l'avviso di questa perdita, che sprezzando la propria salute, ed interrotta la purga che aveva incominciata, non accompagnato da altri che da quelli che si trovava intorno, corse precipitosamente in Piccardia, confermato più che mai nel suo antico concetto, che ove non si ritrovava in persona

le cose passassero o trascuratamente o infelicemente, e passando con rischio grande ne'luoghi ove scorrevano vittoriosamente i nemici, pervenne sino a Corbia, nella
qual terra si trovava il marescial di Birone, essendo deliberato, o più tosto dalla
disperazione concitato, a principiare in
qualunque modo la guerra, ed incontrando qualsivoglia pericolo, tentare anco senza speranza qualche impresa, perchè giudicava che all'armi sue niuna cosa fosse
più contraria dell'ozio, e niuna più fruttuosa del travaglio.

Ma percosse questo caso non meno di lui le circostanti provincie, e particolarmente la città di Parigi, tra la quale ed Amiens non essendo più che ventotto leghe di strada piana ed aperta, e non impedita d'alcuna piazza forte, entrò gran terrore nel popolo, dubitando che gli Spagnuoli vittoriosi non si avanzassero a dare il guasto al paese e ad interrompere le vettovaglie, mentre il Re non aveva parato alcun esercito, col quale potesse ostare ai loro progressi, ed i freschi patimenti poco innanzi passati facevano con la memoria ancora acerba parer i pericoli più gravi e più vicini del dovere.

Era pertanto sollevato il popolo, spaventato il contado, concitata la nobiltà, e molti mormoravano del Re quasi che avvezzo solamente a vincere fra le armi civili, cedesse in ogni luogo alla disciplina,

Delle guerre civili di Francia. all'accortezza, al valore ed alla vigilanza de forestieri, ed altri passando più innanzi sparlayano della maniera della sua vita, come se dato in preda all'amore di medama Gabriella, si fosse ritirate a passare il tempo oziosamente con lei, mentre i aemici solleciti e vigilanti ferocemente insultavano contra le principali città del suo reame. e non era senz'apparenza verisimile quello che costoro dicevano, perchè il Re avendo fatto gran mostra dell'amore che portava a questa donna, sino all'avere fatto con pompa regia celebrare il battesimo d' nna figliuola nata di lei in facoia dell'assemblea di Roano, s'era poi ritirato in compagnia sua alla solitudine di san Germano, di san Moro e degli altri lueghi deliziosi vioini alla città, onde quelli che non seperano la necessità che aveva di curarei, attribuivano tutto al desiderio di riposo, ed all'appetito delle delizie femminili.

Nè al Re medesimo erano ignote le voci popolari, onde gravemente crucsioso nell'animo, con le parole e con le lettere non cessava di espurgare aè stesso, attribuendo la perdita di Amiens all'ostinazione de' cittadini che non avevano voluto riesvere mai guernigione, ad introdurre la quale non gli aveva voluti astringere, perchè essendo quella città nuovamente vanuta alla sua divozione, non voleva che i popoli credessero ch'egli cercasse di violate i privilegi delle comunità, e mançare

alle sue promesse. Mostrava similmente che non i sollazzi della corte, ma il bisogno di medicarsi che non pativa dilazione, l'aveano costretto ad una purga, benchè ancora la stagion fosse nel cuor del freddo, per poter dopo l'intervallo di pochi giorni con le forze intiere sostenere da sè medesimo il peso della guerra. Ed a quello che si diceva, che egli non fosse pratico se non dell'armi civili, opponeva le due volte che si era trovato a fronte con il Duca di Parma, e quello che un anno prima aveva operato in Borgogna contro all'esercito del Contestabile di Castiglia, nelle quali imprese, contra quello che dicevano i suoi malevoli, avea fatto conoscere aver tanto avvedimento e tanta disciplina, quanto comportava l'uso della nobiltà Francese, e la qualità dei tempi e dell'occasioni.

A queste parole aggiungendo fatti non differenti, benchè non avesse più di quattro mila fanti e due mila cavalli, deliberò d'accostarsi ad Amiens per principiare l'assedio, poichè era risoluto di porre tutto lo sforzo suo a ricuperare quella città, considerando ch' era necessario di cominciare per tempo a stringerla in qualunque modo si potesse, acciocche quei di dentro non avessero comodità di provvedersi delle cose necessarie per alimentare sè stessi, ed il numeroso popolo che abitava continuamente nella terra; perlaqualcosa partito da Corbia e passato di là dal fiume Somma,

152 Delle guerre civili di Francia.

fece accampare la sua gente nel mezzo di Amiens e di Dorlano, acciocche interrompesse il commercio ed i reciprochi soccorsi tra quelle piazze; ed avendo lasciato il carico al marescial di Birone d'andare avanzando l'assedio secondo che alla giornata arrivesse soldatesca nel campo, egli nondando riposo a sè medesimo andò scorrendo per i luoghi opportuni per radupare dalle guarnigioni cavalli e fanti, e per accrescere più che poteva il suo esercito, ed ultimamente si ricondusse in Parigi per accelerare le provvisioni necessarie . ed accumulare somma di danari sufficiente a reggere questo assedio, ch'era in questo tempo l'ultimo scopo di tutti i suoi pensieri.

È collocata la città d'Amiens sopra la riviera di Somma, la quale divisa in molti rami passa per il mezzo della terra, e circonda e bagna da molte parti le mura. Ha ella dall' un canto il grosso castello di Pichignì, e dall'altro la città di Corbia. quello quattro e questa sette leghe discosta. Circondano la città grosse e ben intese muraglie, fiancheggiate da' loro baluardi e rivellini, dove più e dove meno, secondo che il fiume o più o meno la bagna, e benchè da tutte le parti sia ottimamente fortificata, ella è però molto più munita e con maggior diligenza fabbricata dalla parte di là dal fiume che è rivolta verso la Fiandra.

Da questa parte aveva ordinato il Re che si ponesse l'assedio, non solo per impedire il commercio di Dorlano, ma auco perchè disegnava fortificare di maniera l'alloggiamento dell'esercito suo, e cingere con trincee e con forti così strettamente la terra, che il Cardinale Arciduca, quantunque si mettesse forte alla campagna, non avesse facoltà di soccorrerla, trovandola del tutto rinchiusa su la diritta strada.

Ma il maresciallo di Birone, non avendo ancora forze da poter cominciare le trincee, s' era posto in alloggiamento con la vanguardia nella badia della Maddalena. e si distendeva con il restante della gente sopra la via di Dorlano, rompendo le strade con la cavalleria, ed impedendo che nella città non penetrassero o vettovaglie o soccorsi. All'incontro il Portocarrero, benchè assediato molto più presto di quello che da principio s'era raffigurato, avendo mandato a Brusselles il medesimo sergente dell'Arco, così per dare avviso del successo, come per ricercar nuovi ajuti, s' era posto con l'usata sua diligenza a riparare le fortificazioni, ed a provvedere ai restanti bisogni, e poiche vide i Francesi accampati così vicini, deliberò, intanto ch' erano deboli, travagliarli di modo, con le sortite, che si risolvessero ad allargarsi: perlaqualcosa diede ordine la mattina del trentesimo di di Marzo che il marchese di Montenegro uscisse ad attaccare il quar-

154 Delle guerre civili di Francia. tiere della vanguardia posto alla Maddalena, il quale mandati innanzi cinquantat cavalli Valloni ad assalire il primo corpodi guardia guardato da venti soldati, eglà si serrò dietro a loro così furiosamente. con dugento altri cavalli, che riversato il corpo di guardia e fatti alcuni prigioni, si condusse improvvisamente sino al quartiero de Francesi, e nondimeno uscendo quattrocento cavalli a ricever l'incontro, si scaramuceiò lungamente senza vantaggio, sin che il marchese finst di prendere la carica per condurre i nemici in un' imboscata nella quale era tra certe fratte il capitano Inico d'Ollava con dugento fanti Spagnuo. li. Ma il signore di Montiguì, che conduceva i Francesi, avendo bravamente incalzato sino alle fratte, tenne briglia per dubbio appunto che in luogo così proprio non fosse teso un agguato, onde separandosi la scaramuccia, ambe le parti si ritirarono senza effetto che fosse di momento. Rinnovò il giorno seguente la sortita il marchese con trecento cavalli leggieri, seguitato da cento lance, ma moltiplicando per ogniparte la scaramuccia con gli archibugi, nè i Francesi volevano avanzarsi a'luoghi concavi che son vicini alle mura, nè gli Spagnuoli ardivano d'accostarsi al posto della Maddalena, dubitando e l'uno e l'altro

Prese il Portocarrero altro partito per levarsi la molestia così vicina della van-

capitano d'esser colto di mezzo.

guardia Francese, e cominció a battere la badia con molte colubrine, delle quali molte ne aveva trovate nella città, e continuò così pertinacemente a percuoterla, che il posto si rese inabitabile, e la vanguardia convenae ritirarsi in un villaggio più a dietro, donde benchè rompesse non meno facilmente le strade, aveano nondimeno quei di dentro maggior facoltà di provvedersi di terra, di fascine e di altri bisogni necessari per fabbricar nuove difese.

Intanto aveva dato solleciti ordini il Cardinale Arciduca, che prima che s'ingrossasse l'esercito Françese, entrasse nuovo soccorso nella terra, per il che Giovanni di Gusman partito dal territorio di Cambrai con quattro compagnie d'archibugieri, ma tutte poste a cavalle, e con trecento cavai leggieri, prese di notte la via per arrivare la mattina per tempo alle porte della città, il che essendogli prosperamente successo, così perchè l'aria era nuvolosa, come perchè i Francesi avvertiti della venuta sua non l'aspettavano sino alla sera di notte, egli nondimeno corrompendo con fasto importuno il beneficio della fortuna, come si vide vicino alla città, fece sonare le trombe, ed iscaricare in segno d'allegrezza molti archibugi; al qual segno i Francesi ch' erano preparati, corsero eosì coraggiosamente ad investirlo, che mescolate in un momento le truppe,

156 Delle guerre civili di Francia.
l'artiglieria della terra non aveva più facoltà di poter difendere i suoi, i quali costretti di cedere al numero superiore s'erano condotti, ritirandosi e tuttavia combattendo, sino alla strada coperta, e vi sarebbono stati rotti e disfatti, se Ferdinando Dezza che la difendeva con dugento fanti Spagnuoli, tirando senza distin-

zione a tutti non avesse fatto ritirare i

Intanto gli archibugieri del soccorso gettandosi giù da cavallo si salvarono quasi tutti nella fossa, ed il marchese di Montenegro uscito con la cavalleria, poichè i Francesi furono separati, gli rimise valorosamente sino alla Maddalena. Entrò il soccorso con perdita di meno di quaranta soldati, ma con danno grande per essere stato ferito Ruggiero Taccone nella gamba sinistra, e morto Ferdinando Dezza d'una archibugiata nel capo. Entrò insieme col soccorso Federico Pacciotto, fratello di Guidobaldo morto all' assalto di Calais, ingegnere di molto nome, del quale per la fabbrica de ripari aveano molto bisogno i capitani, ed insieme con diversa sorte di robe necessarie entrò anco buona quantità di danari.

Mentre con frequenti e sanguinose scaramucce, e con tutta l'attenzione degli animi si combatte sotto alle mura d'Amiens, il maresciallo di Birone vigilante a tutte le occasioni di progresso, deliberò di dare la scalata furtivamente a Dorlano, e fatte apparecchiare molte scale, ordino che il signore di Montigni, il quale comandava alla cavalleria leggiera, conducesse la fanteria del retroguardo a quella impresa, ed egli dopo d'aver in persona scorso la sera, ed attaccato diverse scaramucce sotto alle mura della città, acciocchè i nemici non s'accorgessero della diminuzione del campo, con sessanta corazze e con i cavalli della sua guardia, per dare calore a'suoi, si condusse alla medesima volta.

Erano le due ore innanzi il giorno, quando il signore di Flessan dall'una parte, ed il signore di Fuqueroles dall'altra, ambidue capitani del reggimento di Piccardia spalleggiati da dugento Svizzeri, appoggiarono le scale alle mura di Dorlano, le quali essendosi trovate fuor di misura corte, riuscì vano senz'alcun altro pericolo il tentativo, e ritornarono gli assalitori il seguente giorno ad alloggiare sotto Amiens nel posto che tenevano prima. Ma il maresciallo di Birone grandemente crucciato nell'animo per questo improspero successo, avendo accolti quattro mila Inglesi finalmente dopo molte dilazioni mandati dalla Regina in soccorso del Re per esecuzione della lega ultimamente contratta, ed essendo sopraggiunte molte altre compagnie di cavalli e di fanti, che sollecitamente arrivavano da più parti, deliberò d'accamparsi sotto alla città, e fortificando l'al188 Delle guerre civili di Francia. loggiamento serrare nel medesimo tempo di la del fiume tutti gli aditi della terra.

Ascendeva il suo esercito alla somma di dodici mila combattenti, ma egli con la sollecitudine, con l'ardire e con la vigilanza lo faceva parer molto maggiore, bravo nel combattere, sollecito nell'operare. indefesso nelle fatiche e rigoroso riscotitoro dagli altri di quello ch'egli medesimo con la propria persona operava; le quali condizioni naturalmente sue, ora aceresceva con lo stimolo che avea ricevuto nell'animo dalle parole del Re, il quale non si era potuto contenere di dire palesemente che ove egli non si ritrovava in persona. le cose passavano o con poca fortuna o con molta negligenza; perlaqualcosa il maresciallo, che attribuiva alla propria virtù ed alla propria fortuna una gran parto delle vittorie passate, vedendosi ora metter in dubbio quella gloria che stimava certamente sua, come uomo di grandissimo fasto e d'insopportabile alterezza, avdeva da tutte le parti d'incredibile indegnazione, e contendeva con tutti gli spiriti di far cosa che dimostrasse l'effetto del suo valore senza l'assistenza e senza il comundo del Re; perlaqualcesa ancorchè la fierezza ed il numero de'disensori sosse tale. che a ristringerli e ad oppugnarli fosse ne cessario un gran corpo d'esercito, egli nondimeno era risoluto con quella gente

che aveva, di tentare per ogni modo l'op-

pugnazione.

Si cominciò innanzi ad ogni altra cosa a fabbricare un ponte sopra la Somma nel villaggio di Lomprè quattro miglia sopra la terra, e si fortificava con due mezze lune dall'una e dall'altra parte del fiume, così per aver libero l'adito di passare e di sopra e di sotto la città, come per impedire che i nemici non potessero in quel lungo, ove si dividono l'acque, passare la riviera e soccorrere la città dalla parte dalla quale non era assediata. Ottre questa fortificazione si tirava una trincea, la quale avendo il suo principio meno di un miglio discosto dalla terra vicino alle rive del fiume, veniva in forma di mezza luna circuendo tutto il piano, e metteva capo all'altra ripa del fiume posta similmente un miglio sotto alla città, e questa trincea era distinta in sette parti da sette forti reali, i quali ripieni d'artiglieria minuta battevano e fiancheggiavano la trincea, chiudendo intieramente tutto l'adito della campagna. Altrettanta trincea, benchè di maggior circuito, ed altrettanti forti chiudevano la parte di fuori rivolta inverso Dorlano ed inverso le altre strade che conducono nel paese di Cambrai e nella Fiandra, ed in questa parte erano molto più profonde le fosse e molto più alti i ripari per ostare dalle spalle a' tentativi degli eserciti Spagnuoli. A questo lavoro era impiegato tut160 Delle guerre civili di Francia.

to l'esercito ed un grandissimo numero di guastatori, che radunati dal paese circonvicino dall'imperiosa severità di Birone, lavoravano e giorno e notte a vilissimo

prezzo.

Era non men risoluta nè men feroce la virtù de difensori, i quali attenti a non pretermettere alcuna opportunità d'interrompere i lavori, uscendo a tutte le ore quando a cavallo e quando a piedi, facevano levare in arme tutto il campo, ed attaccando lunghissime scaramucce tenevano i lavori sospesi, ed inferivano qualche danno ora dall'una parte ora dall'altra.

Fu grosso e sanguinoso il conflitto succeduto il vigesimoquarto di di Maggio, nel qual giorno uscirono da due diverse bande il marchese ed il Portocarrero medesimo con trecento cavalli ed altrettanti fanti per parte, e mentre il Portocarrero fa dar furiosamente all'arme dalla parte di sotto, il marchese prese la volta di Lomprè, e passando a canto alla trincea non aucora finita, assali e mise in grandissimo scompiglio quelli che la guardavano, ed avrebbe distrutta la mezza luna ed inchiodati tre pezzi ch'erano in essa, se il signore di Montigni non vi fosse corso con la cavalleria leggiera, con la quale mentre coraggiosamente egli scaramuccia, il maresciallo di Birone pensò di occupare il passo fra la sua trincea ed il fiume, e tàgliar la strada a'nemici, sicchè non si po-

tessero ritirare, ma essendosi avanzato di buon passo a quella volta con molte compagnie di cavalli, trovò che Diego Durando. Francesco dell'Arco ed il capitano Falma Irlandese aveano preso quell'adito per tenere aperta e libera la ritirata a'suoi, di modo che si attaccò quivi più furiosa di prima la battaglia, perchè la fanteria valendosi delle concavità e delle fratte che in quel sito sono frequenti, danneggiava in gran maniera la cavalleria Francese, ed il Marchese avendo voltato faccia assalì la truppa del Maresciallo al fianco ed alle spalle di sì fatto modo, che tolta quasi nel mezzo versava in grandissimo pericolo d'esser disfatta, se il restante della cavalleria condotta dal Commendatore di Ciartres non fosse prestamente corso a dispeguarla, all'arrivo del quale cedendo dall'una parte i fanti Spagnuoli, e dall'altra ritirandosi il Maresciallo, ciascuno se n'andò libero, essendo di già vicino il tramontar del sole, e restarono morti molti così de' Francesi come degli Spagnuoli.

Arrivò il Re all'esercito il settimo di di Giugno con grandissimo dispiacere del marescial di Birone, il quale desiderava di finire le fortificazioni innanzi ch'egli arrivasse, di modo che avendo veduta venir insieme al campo madama Gabriella, andava pubblicamente vociferando che questa era la prosperità e la ventura che il Re portava seco, nè si sarebbe così facil168 Delle guerre civili di Francia.

mente acquetato, se il Re visitando le trincee, non avesse sommamente commendata l'opera e la diligenza sua, e non avesse ordinato ch'egli comandasse agli eserciti ed a tutte le opere militari, come faceva inuanzi la sua venuta.

Prese posto il Re attorniato da molti Principi nelle ruine della Maddalena, nelle quali erano alcuni portici aucora interi, nè se ne volle levare, con tutto che non cessasșero gli Spagnuoli di tirar molte cannonate a quella volta. Il Contestabile, il Duca di Mena, il Duca d'Epernone ed il Principe di Genvilla si alloggiarono ne forti, ed il marescial di Birone entrò in un Romitorio un tiro di moschetto lontano dalla contrascarpa, disegnando di cominciare l'oppugnazione da quella parte, come fossero perfezionate le fortificazioni del campo, nel quale si facevano le baracche di tavole per coprirsi dalle piogge e dalle altre ingiurie del cielo, poiche il Re nel consiglio di guerra avea deliberato di procedere con i lavori della zappa, ancorchè dovesserp riuscire più lunghi, per non pericolare negli assalti la vita de suoi soldati. de'quali le passate guerre aveano assorbito tanto numero, che era necessario procedere con gran risparmio, essendo tutto il regno esausto estremamente d'uomini, e la nobiltà più che mezzanamente diminuita.

Le paghe dell'esercito, rimossa gran parte degli antichi ministri, passavano per le proprie mani di monsignore d'Inquervilla sopraintendente delle finanze, con l'assistenza assidna ed indefessa del segretario di stato Villeroi, il quale tralasciate in gran parte l'altre faccende, attendeva particolarmente a questo; così perchè le fraudi de' capitani non accrescessero nel consumo la penuria ch'era grandissima del danaro, come perchè fosse nota di giorno in giorno la diminuzione o l'accrescimento della milizia, e non riuscisse diverso il numero negli effetti, di quello che si vedeva ne'libri, nè mai si usò così esatta diligenza per lo passato, perchè le altre volte i soldati s' erano più mantenuti con gli alloggi e con le prede, che con le paghe; ma ora essendo d'ogn' intorno distrutto e voto il paese, e convenendo alla fanteria particolarmente stare assidua alle fortificazioni, e continuamente nelle trincee, era necessario che corressero i pagamenti, ne' quali, e negli altri bisogni dell'assedio, è manifesto che si spesero più di tre milioni di ducati.

All'artiglieria comandava monsignore di san Luc, il quale stimolato dal proprio genio e dall'emulazione di monsignore della Guiscia suo predecessore, s'adoperava con somma industria in tutte le fazioni, alle quali il reggimento degli Svizzeri e quello degl'Inglesi erano sempre più pronti e più solleciti di tutti gli altri, perchè la fanteria Francese, eccetto che il reggimen-

164 Delle guerre civili di Francia. to di Piccardia e quello di Navarra, era tutta composta di gente nuova, e non avvezza alle fatiche de'lavori ed all'albergare in campagna, e nondimeno fu tanta la salubrità di quell'anno ajutata dall'eccellente governo de capitani e dalle comodità che erano nel campo, che si vedevano rarissime morti e pochissime indisposizioni. La cavalleria leggiera governata dal signore di Montigni era alloggiata alle spalle dell'esercito, e largamente discorrendo faceva scorta alle vettovaglie, ed infestava tutto il paese fin su le porte di Dorlano, nella quale città essendo entrato il cavaliere Lodovico Melzi con dieci compagnie di cavalli, seguivan tra l'una parte e l'altra spesse scaramucoe e sanguiuosi abbatti-

Non erano men pronti gli assediati ad interrompere le fortificazioni ed a molestare continuamente il campo, benchè l'esercito Francese fosse ingrossato al numero di diciotto mila combattenti, e che nella terra, qual che si fosse la cagione, regnassero molte infermità, le quali col procedere del caldo si fecero anco contagiose e pestilenti; ma superava il tutto l'ardire de' soldati ed il valore de' capitani, di modo che le sortite non rallentavano, e con le artiglierie facevano molti danni, un tiro delle quali avendo colto nel portico sotto il quale alloggiava il Re medesimo, lo caricò tutto di polvere e di ruina, di modo

menti.

tale che se la struttura del muro non fosso stata ben salda, era in gran pericolo di ri-

manere con la famiglia oppresso.

Al valore delle armi si aggiungevano anco i trattati con alcuni di quelli di dentro, sicchè essendo penetrato nella città sotto abito di frate Agostiniano un capitano Borgognone, non solo indusse quei padri a ricettare alcuni altri con arme da offesa e da difesa nel loro monasterio, ma ridusse anco alcuni soldati Valloni a consentire di dare l'adito d'una porta, ch'era più lontana dal travaglio, come a loro fosse toccato di guardarla; ma mentre tutta: via: trattano di tirare molti altri in compagnia, ne pervenne notizia al governatore, il quale avendo fatto impiccare nove de' complici, fece metter in carcere la maggior parte de'frati, e pose sollecite guardie al monasterio. Da questo accidente si aggiunse un'altra molestia agli assediati, perchè non si fidando del popolo, fra il quale giudicavano essere molti partecipi dell' intelligeuza scoperta, erano costretti, quando facevano le sortite, a circuire nell'istesso tempo tutte le strade della città con grosse guardie, acciocche alcuno non si sollevasse di dentro, e quando si dava all'arme erano necessitati ad armare non meno la piazza che i baluardi. Ma non ostante tutte queste difficoltà, non preterivano occasione alcuna di uscire, giudicando questo il più potente rimedio per allungare le fortificazioni del Re, e per dar tempo al Cardinale Arciduca di mettere insieme l'esercito, e portar loro il soccorso. All'incontro il marescial di Birone mentre gli animi stanno attenti a fare e ad impedire i lavori, pensò di tentare improvvisamente qualche sorpresa: perlaqualcosa la notte del vigesimoprimo di di Giugno, la quale riuscì nuvolosa ed oscura, fece avanzare tacitamente due capitani con alcuni fanti, e scendere nascosamente nella fossa, nella quale gettate molte salsicce nelle cannoniere e ne'luoghi concavi delle casematte, vi diedero il fuoco senza dilazione, e con qualche spavento di quei di dentro, ma non

avendo potuto ben aggiustarie, e non avendo preso fuoco ugualmente, fecero più
romore che danno, avendo solamente abbattute alcune incrostature di muraglia ed
alcuni caselli, ed uccise solo tre sentinelle,
di modo che i capitani uon vedendo alcuna apertura, alla quale potessero far tentativo, e piovendo per ogni parte gran copia di fuochi artificiati nella fossa, si ritirarono lasciando molte salsicce, le quali
rispetto alla munizione furono di gran gio-

vamento agli assediati.

Sono le salsicce sacchetti lunghi di cuojo, i quali riempiti di polvere, ed accesi a tempo determinato fanno somigliante effetto, benchè molto più debole, a quello del pettardo e della mina. Eccitò questo pericolo i difensori ad armare con più di-

kigenza la contrascarpa, di modo che vi alloggiarono due compagnie di Spagnuoli e due altre di Valloni, le quali vi dimorarono poi giorno e notte, e tutte le casematte della fossa furono con egual diligenza copiosamente presidiate, sicchè avendo voluto il colonnello del reggimento di Navarra replicare il tentativo delle salsicce vicino al rivellino della porta che guarda verso Lomprè, fu nell'ingresso della contrascarpa fatto tornare addietro con qualche danno.

Fortificava in tanto il Marescial di Birone il Romitorio per cominciare in quel sito a lavorare due trincee, ma il marchese di Montenegro deliberato quanto poteva d'impedirlo, sortì il giorno vigesimo nono del mese con quattrocento cavalli sostenuti da dugento fanti Irlandesi ed Italiani. ed avanzatosi a dirittura sino al Romitorio. attaccò così fiero combattimento con quelli che lavoravano, che fu costretto il Maresciallo medesimo ad entrare nella battaglia con la sua compagnia, nè sarebbe stato, sufficiente a respingerlo, se il conte d'Overnia con una grossa truppa di cavalli non fosse sopraggiunto, all'arrivo de' quali ritirandosi sempre combattendo il marche se la fanteria subentrò arditamente alla battaglia, e posta nella concavità della campagna, fece tanto danno nella cavalleria Francese, che fu costretta senza molto resistere a ritirarsi. Morirono intorno dugen168 Delle guerre civili di Francia.

to di quei del campo, e degli assediati non

più di dieci.

La notte seguente il Maresciallo mise un agguato di dugento fanti Francesi nelle ruine del tempio di san Giovanni, il quale insieme con i borghi era stato sin dal principio ruinato da' difensori, e la mattina stette con i cavalli all'ordine aspettando la solita sortita, alla quale essendo uscito il marchese con ugual numero al giorno precedente, ed avendo inavvedutamente dato nell' imboscata, non si perdè però d'animo, e riserrata la truppa caracollando volle voltare a dietro, ma il Maresciallo uscito dal suo quartiere gli sopraggiunse alle spalle, e gli fece voltar di nuovo il viso, onde si attaccò così strettamente la battaglia, che il marchese sopraffatto dal numero superiore, e percosso dal fianco e dalla fronte vi sarebbe restato con tutti i suoi, se il governatore con il restante della cavalleria non fosse uscito a dispegnarlo, il quale avendo, per ciò fare, spinte alla scaramuocia due compagnie di corazze ed una di lance, si appiccò la battaglia di maniera che per molto spazio si combattè disperatamente, ma in fine sopravvenendo il terzo degl' Inglesi furono rimessi gli Spagnuoli, e cacciati di tutti carriera fin alla contrascarpa. Morirono quel gierno settanta degli assediati, e tra gli altri Giovanni di Gusman cavaliere di gran nascita, il quale aveva condotto ultimamente il soccorso.

Nè restarono per questo il giorno seguente di sortire, ed assalite le fanterie che favoravano al Romitorio, uccisero molti soldati e guastatori, ma vedendo venire quattro truppe di cavalleria ed il battaglione degl'Inglesi alla lor volta, rivoltarono senza far altro a dietro. Continuavano i giorni seguenti le sortite tanto frequenti, che i lavori non precedevano molto innanzi, ma il quinto dì di Luglio avendo il Maresciallo posti due agguati nella campagna colse in mezzo di maniera quei che scrtivano, che la compagnia di Diego Benavides vi restò tutta disfatta, di modo che egli medesimo perduto il sergente e l'alsiere, ebbe gran fatica a salvarsi, e Ruggero Taccone, che lo seguitava con la cavalleria, incalzato e furiosamente rispinto, a pena si ritirò salvo sotto alla difesa della strada coperta.

Da questo infortunio, e dalle infermità che moltiplicavano, si represse alquanto l'ardore de' difensori, di maniera tale che Birone ebbe comodità di piantare nel Romitorio undici pezzi grossi d'artiglieria, i quali battendo la campagna impedivano l'uscire dalla contrascarpa, e facevano spalla a quei che cominciavano a lavorare le trincee; le quali procedendo gagliardamente, i difensori pensarono di disturbarle con fare una sortita così potente che si ruinas-

170 Delle guerre civili di Francia. se parte dell' operato, s' inchiodassero le artiglierie di Birone, s'impedissero l'offesa per qualche giorno. Ordinò per tanto il governatore, che il capitan Diego Durando e Francesco dell'Arco, che aveva ancor esso avuta una compagnia, stessero pronti nella strada coperta, quello con dugento fanti Spagnuoli, questo con dugento fra Italiani e Valloni . che dietro a loro fossero pronti ad uscire due capitani Irlandesi con trecento fanti di quella nazione, e di retroguardia Carlo di Sangro con ottanta uomini d'arme, i quali camminando a piedi portassero l'alabarde. Dispose che per la porta travagliata uscissero i capitani Ruggiero Taccone e Francesco Fonte con cento cavalli per uno, i quali avessero da spalleggiare l'infanteria, è che il capitano Simon Latro con altri dugento cavalli uscendo per la porta di Beoves facesse dare all' arme nella parte opposta, e poi traversando la campagna venisse a rinforzo de' suoi.

Era il giorno decimosettimo di Luglio nel punto del mezzogiorno quando il governatore con un tiro di cannone diede il segno di uscire, al quale essendo tutti coraggiosamente sortiti, corsero Diego Durando nella destra, e Francesco dell'Arco nella sinistra trincea, e vi entrarono con tanto impeto, che rotte ed abbattute le prime guardie, assalirono il reggimento di Piccardia che le custodiva, innanzi che

avesse tempo di mettersi all'ordine per ricevere la battaglia, di modo tale che uccisi i primi che si avanzarono per combattere, e gettati morti in terra i capitani Flessan la Vietta e Fuqueroles, ruppero e dissiparono tutto il terzo, il quale cacciarono fuggendo sino a' ridotti dell'eremitorio, nel qual luogo ed i fuggitivi ed i nemici urtarono tanto impetuosamente il regimento di Sclampagna ch'era di guardia, ch'egli ancora disordinato prese manifestamente la fuga per correre a riordinarsi sopra la piazza d'arme ch'era alle spalle.

Fra tanto tumulto e tanta fuga i capitani Spagnuoli seguitati valorosamente da tutti i suoi, avendo empite le trincee di strage, arrivarono sino alla bocca de'ridotti dell'eremitorio, i quali sarebbono restati abbandonati e per conseguenza perduti, se il maresciallo di Birone con quattro gentiluomini della sua casa, e con il capitano Francesco Benzi Fiorentino con pochi altri soldati del suo seguito non avesse, prendendo le picche, esposto sè medesimo all'impeto de nemici, ma combattendosi d' ogn' ora disperatamente, benchè l'adito de'ridotti fosse stretto, non potevano questi pochi durare molto, e sostener soli l'impeto di tanti, nè d'altra parte sopravveniva soccorso, perchè il capitan Simone scorrendo la campagna, e dietro a lui il marchese di Montenegro, e dall'altra parte Ruggero Taccone e Francesco Fonte, po172 Delle guerre civili di Francia. nevano ciascuno in necessità di difendera il proprio posto; perlaqualcosa la batteria dell'eremitorio e la vita del Maresciallo erano in disperato pericolo, se il Principe di Genvilla, ch'era nel più vicino de forti, conoscendo in quanto travaglio si versasse da quella parte, non avesse risoluto di correre con cento uomini in quei ridotti, all'arrivo del quale gli nomini d'arme del Sangro valorosamente subentrarono alla battaglia, i quali per essere armati sostenendo meglio i colpi, che loro venivano, urtarono i Francesi di modo che già benchè combattendo erano rinculati, sino alle artiglierie.

Il maresoial di Birone pieno di sudore e di sangue, e con la parte destra de capelli tutta abbruciata, faceva tuttavia dar molti segni del suo pericolo; perlaqualcosa il Re medesimo non avendo più pronto partito smonto da cavallo, e presa una picca in mano con quei gentiluomini che si trovò d'intorno, corse disperatamente alla difesa de suoi cannoni, dietro al quale avviandosi di mano in mano il conte d'Overnia ed il conte di san Polo con gran numero di nobiltà uscita dal pesto della Maddalena, sì attaccò così grosso il constitto, che aveva apparenza di un grandis. simo fatto d'arme. Combatterono pertiua. cemente più di due ore, essendo nella fronte de suoi il Re medesimo, ma finalmente crescendo il numero dalla parte de'

Francesi, e mancando le forze agli uomini d'arme Spagnuoli, per il gran peso dell'armi nel maggior furore del caldo, cominciarono benche con lento passo a ritirarsi sempre spinti ed urtati dal Principe di Genvilla, che con animo eguale al nascimento suo molto ferocemente combatteva.

All'uscire delle triacee si rinforzò la battaglia, essendo sopraggiunta in soccorso: de' suoi la cavalleria Spagnuola, la quale attaccando per fianco separà il Principe di Genvilla con la sua truppa da quelle del Re e del marescial di Birone, di modo tale che il conslitto diviso in due parti, senza che l'una potesse sapere dell'altra, si combatteva disperatamente con estremo pericolo e con grandissima contenzione; ma sopravvenne opportunamente il Duca di Mena con cinque o seicento cavalli, il quale non ostante che tirassero senza intermissione le artiglierie della terra, era passato per la campagna tra gli alloggiamenti e la fossa, ove gli Spagnuoli stanchi ed affaticati presero partito di ritirarsi, seguitati ed incalzati fin su la contrascarpa. Stettesi molto spazio d'ora senza vedere il Principe di Genvilla, ed il Re fermato nella bocca della trincea esclamando ad alta voce, chiedeva instantemente di lui, e già ognuno sospettava che fosse morto, quando si vide a comparire con alcuni pochi tutto brutto di sangue, e con la persona pesta dalle. percosse, il che rallegrò la mestizia dell'esercito, del quale morirono quel giorno più di novecento uomini, e degli Spaguuoli ne restarono più di novanta. I feriti furono molti e de' più segnalati dell'esercito Francese, oltre molti gentiluomini privati, tra i quali anco Enrico Davila, che scrisse l'istoria presente, fu percosso di una punta di partigiana sopra il ginocchio destro.

Da quel di e per molti ch' erano restati uccisi in tante altre sortite, e per le infermità che tuttavia maggiormente accrescevano, essendosi le febbri maligne convertite apertamente in peste, rallentarono le sortite, ed in loro vece i capitani Falma Irlandese e Francesco dell'Arco piantarono gran quantità di pali attorno alla strada coperta, per tenere tanto più lungamente lontano ed occupato il nemico. sicchè non arrivasse ad offendere la contrascarpa, la quale si difeso insino all'ultimo di di Luglio. Ma il primo giorno d'Agosto essendo le trincee già in istato di essere sboccate, i difensori vi applicarono due pettardi, e sboccandole fuori di tempo, le assalirono e vi fecero qualche danno, e nondimeno l'istesso di verso la sera i Francesi le aprirono, e pervennero sopra la contrascarpa, e gli Spagnuoli dando nell'istesso tempo fuoco ad una mina che vi avevano fabbricata, mandarono in aria più di quaranta. Si fortificarono quella notte

le bocche delle trincee, ed il giorno secondo si cominciò a canto alla trincea destra ad alzare un gran cavaliere, il quale
avesse da battere le difese ed i fianchi de'
baluardi, e ne' giorni seguenti si attese
con fornelli, con salsicce, con fuochi artificiati e con altri stromenti a prendere o
a distruggere le casematte, nella qual opera quasi con assalto continuato si combatteva non men la notte che il giorno, ma
era tanta l' industria e tanta la costanza
de' difensori, che a pena in molti giorni
si guadagnavano pochi palmi di terreno.

Ma essendosi proceduto più innanzi ch' era possibile con la zappa, già le gallerie s' erano condotte fin sotto alla muraglia; perlaqualcosa monsignore di san Luc eresse una batteria d'otto cannoni per occupare il rivellino posto a difesa del ponte

e della porta.

Batterono le artiglierie sino al giorno vigesimoquarto, nel quale gl' Inglesi ed i Francesi separatamente diedero l'assalto, ed occuparono il rivellino, ma non essendosi per la stanchezza e per la brevità della notte a sufficienza coperti, il giorno seguente alla diana il capitano Durando gli assaltò così ferocemente, che lanciandosi dalle mura gran quantità di fuochi, e battendo per fianco i moschettieri del capitan Ollava, furono costretti ad abbandonare il posto, il quale nondimeno essendo tutto lacero dalle artiglierie, e battendo di già

176 Delle guerre civili di Francia. il cavaliere ridotto a giust'altezza, si ricupetò la medesima sera, e vi si trincerò il reggimento di Cambrai. Ma il governatore conoscendo perduta la muraglia fece formare una piccola mezza luna dal capitan Pietro Gagliego su l'orlo del terrapieno, a fabbricar la quale portavano il terreno co'cesti e con le sporte, e nel medesimo tempo per anticipare le ritirate, il marchese di Montenegro faceva tirare un trincerone sopra le sponde d'un braccio della riviera che passa da quella parte vicino alle mura, perchè perdendosi i primi ripari, trovassero i nemici l'ostacolo de'secondi. Intanto si attendeva ad impadronirsi del torrione della porta da quei di fuori, il quale battuto gagliardamente vi si diede l'assalto il giorno vigesimottavo, e nell'istesso tempo si diede fuoco ad una mina cavata infra il torrione e la muraglia, la quale avendo fatto grandissima ruina, riempr di tal maniera l'entrata del medesimo torrione, ch' egli restò separato dalla città e privo di soccorso, e nondiment il capitano Ollava con un alfiere ch' erano a quella difesa, si sostenevano coraggiosamente, ne meno ansiosamente lavoravano il marchese ed il governatore a far levare le ruine per poter dar loro qualche soccorso, di modo che travagliandosi da tutte le parti, la cosa si condusse alla notte, che di già essendosi aperto l'adito subentrarono ottanta Irlandesi ed altrettanti Italiani.

alla difesa del torrione, ritirandosi i primi difensori già stanchi e malamente trattati; e nondimeno la zappa superò quello che non poterono superare gli uomini, e quattro giorni dopo restò occupato da Francesi non solo il torrione, ma la muraglia contigua, nè tardarono molto a salire anco sul terrapieno, sopra il quale oltre la prima fatta dal Gagliego, aveva in tanto Federico Pacciotto formate due altre mezze lune, dalle quali s' impediva che non potessero gli assalitori penetrare più a dentro, ed a fronte loro s' alzavano nuove casematte ed una nuova trincea.

Intanto avendo il Re avuto avviso, che il commissario Contrera con molti altri capitani partito da Duai veniva per riconoscere le strade e l'alloggiamento del suo esercito, lasciata la cura del campo al Duca di Mena, partì la sera de ventinove d'Agosto col marescial di Birone, e con seicento cavalli si spinse in persona per incontrarli, lasciando che il conte d'Overnia il giorno seguente con altri ottocento cavalli lo seguitasse. Marciava egli innanzi con cento gentiluomini, e seguiva il signore di Montignì con tutto il resto de' cavalli, nel qual modo camminando la mattina dell'ultimo di del mese intorno all'ora di terza, avendo salita una collina, si trovò repentinamente a fronte de'nemici che uscivano fuori di un bosco. Era breve l'intervallo fra di loro, e non occorreva pen-Davila Vol. VI.

178 Delle guerre civili di Francia. sare a ritirarsi, onde fu necessario mostrare buon cuore nella disuguaglianza delle forze, ed abbassate subitamente le visiere. il Re prese il trotto per investire i nemioi. Ne questo ardire fu senza il debito frutto, perchò gli Spagnuoli attoniti da questo assalto improvviso, e giudicando che l'animosità de'Francesi nascesse dall'aver grossi squadroni alle spalle, voltarono senza far testa, e furono condotti dal Re battendo per un gran pezzo di via, sinchè arrivati ad un piccol fiume, che da Miramonte correndo mette capo nella Somma vicino a Corbia precipitosamente lo passarono, e dissipati in più parti si salvarono con gran fatica a Bapalma. Morirono nondimeno undici solamente di loro con un capitano di cavalli, ed alcuni altri pochi rimasero prigioni; ma non consegui il Re tutto l'intento suo, perchè da un'altra parte il conte Giovan Giacopo Belgiojoso ed Emmanuelle di Vega non essendo incontrati nè avvertiti, perchè conducevano seco pochi compagni, penetrarono così vicino al campo, che ebbero comodità di riconoscere tutte le cose, e ritornarono ben informati al Cardinale Arciduca.

Il Re ricondottosi all'esercito, ed argomentando che presto fosse per comparire il soccorso, fece sollecitare tanto i lavori, che il quarto di di Settembre tentarono i suoi d'occupare le mezze lune, il che benche non succedesse, riceverono nondimeno maggior danno gli assediati; perchè il governatore Portocarrero, mentre s'avanza per soccorrere i rivellini, colto d' un' archibugiata nel fianco sinistro sotto alla corazza cadette subitamente in terra morto, il quale accidente mestissimo si difensori fu per la virtù sua non meno deplorato da' nemici. Successe a lui nel comando il marchese di Montenegro, il quale con ugual valore e costanza assunse il carico della difesa, per continuare la quale entrarono nelle mezze lune Alonso ed il capitano Durando, e dall'altra parte monsignore di san Luc con il reggimento di Navarra, ed il marescial di Birone con il terzo degl' Inglesi tiravano due trincee a mezzo del terrapieno per levare le difese d'ambe le parti, e per venire al riparo che avevano a fronte, al quale assistevane del continuo il marchese e Federico Pacciotto; e perchè la fanteria era quasi consunta dalle fatiche, e molti giacevano infermi, non ricusavano gli uomini d'arme, le corazze ed i cavai loggieri, di far le medesime funzioni, lavorando con le zappe, e combattendo con le picche e con gli archibugi.

Mentre si lavoravano queste trincee, l'ottavo di di Settembre essendo entrato monsignore di san Luc a sollecitare i lavori, fu percosso da una moschettata nelle testa, per la quale fu portato morto nel campo, con sommo dispiacere del Re gran-

180 Delle guerre civili di Francia.

demente afrezionato al valore ed alla destrezza di lui, perchè oltre all'esperienza militare ornato di belle lettere, e dotato dalla natura di nobilissimo aspetto, nell'operare, nel consultare, nel praticare e nel discorrere empiva tutti i numeri di perfezione.

Si combatterono il giorno dodicesimo i ripari posti alla fronte delle triucee, ma benchè durasse l'assalto dal levar del sole sino alle due ore dopo il mezzogiorno, non conseguirono però gli assalitori vantaggio alcuno, e mentre ne' giorni seguenti si pensa di replicare gli assalti e di rompere la costanza de' difensori, l'arrivo del campo Spagnuolo distornò gli animi dall'oppu-

gnazione a più pericolosi pensieri.

Aveva provata il Cardinale Arciduca molta difficoltà nel mettere insieme l'esercito, perchè avendo i ministri di Spagna voluto rivedere i conti a quelli che avevano prestati danari al Re, ed usare molti rigori fuori di tempo, i mercanti aveano ristrette le mani, e non si era poi potuto provvedere di danaro a tempo per il pagamento delle genti, onde quelle che si movevano d'Italia sotto al comando d'Alfonso Davalos, s'erano mosse tardi, e quelle che si assoldavano in Germania s'erano congregate lentamente; e nondimeno superando il Cardinale con l'industria e con la diligenza tutti gl'impedimenti, aveva nella fine d'Agosto raccolto il campo a Duai,

grosso di ventimila fanti e di quattromila cavalli, e benché gli stati d'Olanda insultassero da molte parti, e facessero molti progressi nella Frisia e nella contea di Brabante, egli nondimeno o così avendo commissione di Spagna, o più inclinato a difendere ed a conservare gli acquisti fatti nel tempo del suo comando, avea deliberato di posporre tutti gli altri interessi, e di avanzarsi a soccorrere Amiens, desideroso di conservare tanti buoni soldati che vi erano rinchiusi, e giudicando di conseguir grandissima gloria, se avesse fatto ritirare il Re di Francia, che si trovava a quell'assedio con tutte le forze unite del suo reame.

Con questa deliberazione partito da Duai ne' primi di di Settembre con grande apparato di artiglierie, di ponti, di carri e di munizioni, era venuto ad Arras, ove ricevute le informazioni del Belgiojoso e del Vega propose nel consiglio di guerra quale strada fosse da tenere per metter soccorso in Amiens, o per far levare il campo de' Francesi. Consigliarono alcuni che passando il fiume sotto a Corbia si conducesse l'esercito da quella parte, la quale rivolta verso la Francia non era assediata dal Re, perchè mettendo senza ostacolo grosso soccorso nella città, non si avrebbe avuta necessità d'arrischiarsi al pericolo del fatto d'arme, e lo sforzo del Re ricevendo dal nuovo soccorso nuovo e po182 Delle guerre civili di Francia.

۱

tente ostacolo, col beneficio del verno sopravvenente per sè medesimo sarebbe stato vano. Ma la maggior parte de capitani considerarono che il passare la riviera, e condursi in un paese tutto distrutto, deserto ed attorniato da tante terre nemiche, era un assediarsi da sè medesimi, perchè se il Re, il quale teneva tutti gli aditi del fiume, avesse loro impedito il ripassare, sarebbono stati astretti o di morire di necessità, o di prendere molto atrani e pericolosi partiti, la quale difficoltà fu principalmente cagione che si deliberasse di andare a dirittura per la strada di Dorlano verso il campo Francese, stimando che il Re movendosi ad incontrarli, porgesse gualche comodità di mettere il soccorso nella terra; perlaqualcosa l'Arciduca si condusse a Dorlano il duodecimo di di Settembre, ed ivi fatta radunanza di vettovaglie così per potere alimentare il campo. come per mettere nella città, se gli venisse fatto di penetrarvi, il giorno decimoquarto prese di buon mattino la volta de' nemici.

Guidavano le prime schiere di cavalleria Lodovico Melsi ed Ambrogio Landriano, in mezzo a'quali marciava lo squadrone volante di quattro mila fanti tra Spagnuoli ed Italiani a governo di Diego Pimentello, e nella fronte di essa erano più di dugento capitani armati di corsaletto e di picca. Seguivano tre squadroni di

fanteria, due Spagnuoli condotti da Carlo Colombo e da Luigi Velasco, ed il terzo, che marciava nel mezzo, di Valloni condotti dal conte di Buccoi. Dopo questi era collocata la battaglia, nella quale erano il Duca d'Omala, il conte di Sor ed il Principe d'Oranges, e chiudeva il campo lo squadrone di Alonso Mendozza, nel qual erano due terzi di Spagnuoli. Le artiglierie erano condotte da' tre primi squadroni, e da ambe le parti dell'esercito erano le carrette delle bagaglie concatenate insieme, come aveva insegnato l'uso del Duca di Parma. Esercitava il carico di maestro di campo generale il conte Pietro Ernesto di Mansfelt, vecchio di veneranda canizie, il quale per non si poter reggere a cavallo si faceva portare in una lettica scoperta, ed aveva accettato questo peso, perchè Monsignore di Rono pechi mesi innanzi assediando Hulst, percosso da un colpo di artiglieria, aveva perduta la vita: l'Arciduca era portato similmente in lettica, ed aveva per consiglieri appresso il Duca di Arescot e l'ammirante d'Aragona.

Ma il Re, al quale con la venuta de' Duchi di Nevers e di Mompensieri era ingrossato di maniera l'esercito, che aveva diciotto in venti mila fanti, e più di otto mila cavalli, avendo grossamente presidiati i luoghi di Corbia e di Picchigni per difficoltare il transito del fiume, venne in pensiero, così consigliato dal Mareacial di 184 Delle guerre civili di Francia.

Birone, di andare ad incontrare con tutta la cavalleria i nemici su la campagna; perchè giudicandosi di gran lunga superiore di numero e di qualità di cavalli giudicava bene il tenere i nemici lontani dalla sua fanteria, nella quale poco'si confidava; ma mentre egli si accinge per montare a cavallo sopravvenne il Duca di Mena. il quale addimandato ed inteso il disegno che aveva il Re, disse altamente sicche fu inteso da molti, che quelli che consigliavano sua Maestà non conoscevano bene la qualità de' nemici, e che avventurandosi con la sola cavalleria contra un esercito potente e veterano, si metteva in certo pericolo d'incontrare qualche sinistro accidente, onde poi la sua fanteria restando abbandonata, si sarebbe perduta la gente, perduti gli alloggiamenti, perdute tante fatiche durate nel fortificarli, e posto il regno suo sopra un sol punto di dado: al che replicando il Re, che dunque si deve fare? ripigliò il Duca, che erano venuti per prendere Amiens, e che dovevano attendere a questo fine, onde tenendo l'esercito nella sicurezza de' suoi forti. dovevano lasciare il pensiero all'Arciduca d'assalirli e di discacciarli: e soggiungendo il Re che il nemico passerebbe la riviera e soccorrerebbe gli assediati, rispose il Duca: Vostra Maesta ponga l'animo in quiete, perchè i nemici nè passeranno il fiume, nè potranno sforzare queste trincee.

Così fremendo il Marescial di Birone sempre inclinato a partiti precipitosi, conchiuse il Re di fermarsi, e di lasciare che il Duca di Mena reggesse il peso del campo, il quale fatti passare mille e cinquecento fanti governati da Monsignore di Vic di là dal fiume, fece prendere e trincerare prestamente una chiesa posta su la ripa di là, e discosta poco più di un miglio dalla terra, e distesi frequenti corpi di guardia lungo tutte le sponde della riviera, si condusse personalmente a Lomprè per meglio fortificarlo. Si ordinarono le fanterie ne' forti e nelle trincee, e la cavalleria si distese in battaglia sotto alla difesa' de'suoi ripari. L'Arciduca alloggiò con tutto l'esercito la sera nella badia di Betricurt, e fece sparare tutta l'artiglieria per dar segno alla città ch' era vicino il soccorso.

Monsignore di Montignì, il quale con i cavai leggieri Francesi aveva sempre battute le strade a vista de' nemici, arrivò nel campo in su la mezza notte, e dato avviso al Rè dell'alloggiamento degli Spagnuoli, e che comparirebbono la giornata seguente, fu mandato a quartiere per rinfrescare i suoi cavalli stanchi dal travaglio dei due giorni passati. Il di seguente, giorno decimo quinto di Settembre, a un' ora dopo il mezzo giorno apparirono le prime schiere del campo arciducale, le quali passata un' acqua che si guada due leghe so-

186 Delle guerre vivili di Francia.

pra Amiens, e lasciato Pichigui alla man destra, torcendo il viaggio verso la man sinistra, accennavano di camminare a dirittura a Lomprè; perlaqualcosa la turba de' vivandieri e de'saccomanni, con molte altre persone che ivi per più comodità albergavano, presa precipitosamente la fuga. corsero per salvarsi nel campo, dalla qual furia spaventate le fanterie, che crederono che fosse monsignore di Montignì, il quale rotto fuggisse da nemici, perciocchè il ano ritorno di notte non era noto se non a pochi, abbandonarono le trincee con tanto precipizio, che nè il Contestabile nè il Duca d'Epernone poterono fermare la fuga, sicche di tutta carriera non prendessero con l'insegne che fuggivano più degli altri la volta del fiume da quella parte che conduce verso Abevilla.

Era in tanto lo squadrone volante degli Spagnuoli in vista delle trincee, ed i capitani provetti ch' erano nella fronte conoscendo il disordine e la fuga delle bandiere, esclamavano ad alta voce vittoria vittoria, e battaglia battaglia. Ma l'Arciduca sentendo il tumulto e le voci loro, benchè inclinasse a dar licenza che s'investissero le trincee, persuaso nondimeno dall'ammirante e dal Duca di Arescot a non credere alla temerità de' soldati sempre senza considerazione desiderosi di combattere, ma piuttosto a procedere cautamente ed a riconoscere prima lo stato de' Francesi, finalmente risolse di far alto.

Intanto i Duchi di Nevers e di Mompensieri con la cavalleria della vanguardia spiegando la ordinanza aveano ricoperta la vista delle trincee, ed i cannonieri senza intermissione tiravano, perchè il fumo coprisse il disordine che v'era, dando tempo alle genti di riaversi, perchè il Maresciallo di Birone, correndo a tutta briglia, aveva fatto riconoscere l'errore alle fanterie, e mostrando a dito che gl'inimici avevano fatto alto in mezzo della campagna. gli persuase tutti indi a poco a ritornarene' posti. In questo modo, per la troppo cauta natura de' suoi consiglieri, perdette l'Arciduca così certa occasione d'una vittoria tanto gloriosa e tanto grande, la quale dall'esperienza de' capitani privati era stata nel primo arrivo ottimamente riconosciuta.

Non meno degli altri la conobbe il marchese di Montenegro, e volle sortire su le trincee de Francesi ch'erano nella fossa, e sul terrapieno all'incontro de suoi ripari, ma trovò che il reggimento di Navarra che le guardava, non s'era mosso, e che gli Svizzeri che erano accampati più sotto, erano parimente fermi nella loro battaglia.

Si consumò il restante del giorno in varie scaramucce nella campagna, che il Re appostatamente faceva far grosse e fu-

188 Delle guerre civili di Francia. riose per trattenere i nemici, stando tut. tavia in pensiero l'Arciduca di assalire le fortificazioni del Re; ma i capitani dimostravano ch' era prima necessario di combattere così gran nerbo di cavalleria disposta fuor de' ripari, e difesa da si gran quantità d'artiglieria che non era da pensare di poterla vincere, e mostravano le trincee ed i forti tanto rilevati ed eminenti. che da molti anni non s'era veduto alloggiamento più forte: perlaqualcosa essendosi deliberato la notte di tentare qualche altra via, la mattina del giorno decimo sesto il conte di Buccoi con il suo squadrone. e con molte barche condotte sopra carri, s'accostò al fiume per tentare di trapassarlo, ma le guardie disposte dal Duca di Mena resistevano gagliardamente, e benchè si combattesse con grandissimo furore da molte parti, e talora paresse che i Valloni fossero per dover ottenere il loro intento, tuttavia dopo il travaglio di tutto il giorno si ritirarono senza frutto.

Erasi dall'altra parte scaramucciato ferocemente e tra i cavalli e con l'artiglierie; perciocchè il Re fatte condurre sette
colubrine in certa altura, ch'era alle spalle della vanguardia le fece adoperare così
prosperamente, che due volte colsero nei
muli che portavano la lettica del Cardinale,
onde egli fu costretto di mettersi a cavallo, e la cavalleria nemica ne ricevette per
tutto molto danno. Tirarono non meno le

artiglierie Spagnuole, ma per essere in luogo più rilevato percotendo quasi di ficco

fecero poco effetto.

Ma nella varietà delle scaramucce che continue si fecero alla campagna, osservarono molti che mentre la cosa andava fra corazze e corazze, o fra carabini e carabini, i Francesi per lo più restavano superiori, ma ove entravano gli uomini d'arme Fiamminghi e Borgognoni, la cavalleria Francese era costretta di cedere all'impeto delle lance: per ovviare il quale incontro, che riusciva con danno e con dolore della nobiltà, il Re medesimo avanzatosi alla testa degli squadroni, ordinò che le corazze scaramucciando non si serrassero e non si restringessero insieme, ma lasciassero molto vacuo fra l'una e l'altra: il che essendosi una e più volte eseguito. si conobbe che l'impeto delle lance, non si trovando incontro saldo, riusciva per la maggior parte vano, il che fece grandissimo frutto, così perchè si scaramucciava con piccole truppe nell'ampio della campagna, onde era facile l'allargarsi, come perchè le lance degli Spagnuoli erano pochissime rispetto al grosso numero della cavalleria Francese.

'Nell' inclinare del giorno era finita una trincea, con la quale il Duca di Mena lavorando tutto il giorno aveva serrato l'accesso di Lomprè; perlaqualcosa essendo riuscito vano il tentativo del conte di Buc-

190 Delle guerre eivili di Francia. coi. e non vi essendo più speranza di poter occupare il passo della riviera, poichè il primo giorno non si era nè attaccato Lomprè, nè assalito l'alloggiamento reale, deliberarono i capitani dell'esercito Spagnuolo, secondo l'opinione de'quali si governava il Cardinale Arciduca, di ritirarsi per la medesima strada che nel venire avevano fatta, e far la ritirata innanzi che mancando le vettovaglie che aveano condotte, l'esercito cominciasse a patire; poichè quanto al paese egli era consumato di maniera, che per quindici leghe d'intorno non si trovava cosa che potesse servire all'uso degli uomini e de'cavalli.

Apparve la mattina del giorno seguente il segno della partenza per le bagaglio e per i saccomanni che ingombravano la strada di Dorlano, onde il Re desideroso pure di non lasciar partire senza molestia i nemici, aveva ordinato due squadroni di cavalleria fiancheggiati da due altri di carabini per assalirgli alla coda; ma nel partire che fece l'esercito, essendo alto il sole molte ore sopra la terra, si vide ordine e maniera così maravigliosa nel ritirarsi, che stante massime il primo proposito di attendere principalmente all'espugnazione d'Amiens, giudicò il Re medesimo, e consentirono tutti gli altri capitani, che non si dovesse tentare cosa alcuna.

Aveva voltato faccia l'esercito Spagnuolo, di modo che Alonso di Mendozza

guidava la vanguardia, se vanguardia si possono chiamare le prime schiere che si ritirano, e lo squadrone volante era restato ultimo nel retroguardo per fare la ritirata. Questo avendo le picche nel mezzo e due grandi ale di moschettieri a ciascuno de' lati faceva forma curva ed apparenza lunata, di modo tale che chi s'approssimava per investirlo, urtava di primo impeto in una densa tempesta di moschettate, dopo la quale si trovava a fronte un saldo corpo di battaglia, che vibrando ferocemente l'aste faceva terribil mostra di valorosa impressione, e se qualche truppa di cavalleria faceva mostra d'assalire le maniche dello squadrone, s'avanzavano subito le squadre di cavalli del Melzi e del Landriano, le quali con due grossi di lance fiancheggiate da' carabini sostenevano l'impeto fin tanto che i moschettieri ricaricando e riordinandosi tornavano furiosamente a tirare.

Con quest' ordine, avendo i picchieri le picche su la spalla sinistra si ritiravano a passo a passo, e ad ogni piccolo tocco di tamburo rivoltando in un momento la fronte, si ritiravano con tanta quietezza e così lento passo, che in due grosse ore s'erano allontanati poco più di mezzo miglio, nel quale spazio non restò la cavalleria leggiera del Re di far molte esperienze e di far molti assalti, ma sempre con grave danno, perchè troppo fieramente cor-

192 Delle guerre civili di Francia. rispodevano le ultime parti dello squadrone volante; e finalmente avendo Monsignore di Montignì ottenuta licenza di attaccar la scaramuccia da molte parti, fece alto lo squadrone Spagnuolo, versando tanta copia di archibugiate, che i cavalli leggieri furono costretti caracollando a prender volta, e nell'istesso tempo ferocemente assaliti da' carabini, che uscirono dall'un fianco e dall'altro furono sospinti fin sotto agli squadroni reali, i quali avanzandosi lentamente più per riputazione che per altro, seguitavano il viaggio de'nemici. Morirono più di quaranta de cavalli leggieri, e molti più furono i feriti, fra i quali il signore di Coquinvillier colto d'una moschettata nel braccio destro.

Ma dopo questo ultimo assalto de' cavalli leggieri, gli squadroni del Re si fermarono alquanto, e gli Spagnuoli continuarono assai più speditamente a ritirarsi;
e poiche furono discostati un tiro di artiglieria, messe le picche ed i moschetti in
spalla camminarono benchè senza affannarsi
al loro viaggio. Ma pervenuti all'acqua
ch' erano necessitati di passare, il Re s'avanzò con tutta la cavalleria per vedere se
questo impedimento gli porgesse occasione
di disordinare i nemici, ma lo squadrone
volante voltata prestamente la faccia si fermò nel mezzo della strada, sin che il restante dell' esercito fu passato, e poi osservando il medesimo stile passò nell'acqua

sino al ginocchio, senza che si turbassero gli ordini, o che vi si scorgesse trattenimento alcuno, la quale maravigliosa forma di ritirarsi, mentre ingombravano la campagna per ogni parte così grossi e così numerosi squadroni di cavalleria nemica. espresse fin dalla bocca del Re medesimo. che non erano altri soldati nel mondo che avessero saputo far tanto, e che s'egli avesse quella fauteria congiunta con i suoi cavalli, oserebbe intraprendere guerra con l'universo. Passata l'acqua restarono i Francesi di seguitare, perchè il Re volle rimandare una parte della cavalleria a difesa del campo, e verso la sera egli con i Duchi di Nevers e di Mompensieri, e col Marescial di Birone segui poi la strada degli Spagnuoli, Alloggio l'Arciduca la sera nella medesima badia di Berricurt, ed il dì seguente passando sotto Dorlano s'incamminò a dirittura nella città di Arras, con disegno, poichè non era riuscito di soccorrere gli assediati, di attendere a riparare l'inclinazione delle cose di Fiandra.

Il Re ritornato nel suo campo mando un araldo ad intimare al marchese di Montenegro, che avendo veduto l'esito del soccorso ch'egli aspettava, pensasse ormai di arrendersi, che per non veder perire tanti soldati d'onore gli avrebbe fatte onorevoli condizioni.

Il marchese, il quale di già per una polizza portatagli dentro da un ragazzo ave-Davila Vol. VI. 13 194 Delle guerre civili di Francia. va avuto licenza dall'Arciduca di pattuire. volle nondimeno intendere il parere degli altri capitani, i quali avendo unitamente conchiuso, che per la pestifera mortalità, per il mancamento di corda, per il poco numero al qual erano ridotti, e per essere i nemici ormai padroni del terrapieno non era da pensare di sostenersi, rispose al Re che desiderava sicurezza di poter mandare un capitano ell'Arciduca per intendere la certezza del suo comando, il che essendogli cortesemente conceduto, mandò Federico Pacciotto, il quale riportò espressa licenza dell'accordo, laonde essendosi brevemente trattato convennero d'arrendersi con queste condizioni: che i sepolcri di Ernando Telles Portocarrero, e d'ogni altro capitano ch' era morto nell' assedio. non sarebbono mossi, nè cancellate le loro inscrizioni, essendo nondimeno lecito agli Spagnuoli di levarne i corpi quando loro piacesse: che tutte le genti da guerra ch erano nella città uscirebbono con arme e con bagaglie, bandiere spiegate, con i tambari e con le trombe nella loro ordinanza, e dal Re sarebbono accomodati di carrette per condurre gli ammalati e robe sino a Dorlano: che se alcuno ammalato o ferito rimanesse nella città riceverebbe buon trattamento, e sarebbe libero di partire a suo piacere: che i soldati sarebbono esentati di pagare i medicamenti che avevano presi nel la città, e similmente

1.

due mila libbre di palle d'archibugio prese da particolari ed adoperate da loro; che i prigioni da ogni parte si lascerebbono senza taglia: che gli uomini della terra potrebbono restare senza essere aggravati,
ma trattati da buoni sudditi, rinnovando il
giuramento di fedeltà al Re di Francia, e
quelli che volessero seguitare i soldati fossero in piena libertà di farlo: che si farebhe tregua per sei giorni prossimi, nel
termine de quali, non essendo soccorsi
almeno con due mila uomini, renderebbono la città, ed in tanto per sicurezza darebbono tre statichi, un capitano Spagnuolo, un Italiano ed un Vallone.

Portò la capitolazione dell'Arciduca il sergente maggiore, il quale avendola ratificata uscirono il giorno vigesimo quinto di Settembre i difensori di Amiens, mille e ottocento a piedi e quattrocento a cavallo, essendo alla testa di tutti il marchese di Montenegro militarmente ornato, sopra un cavallo feroce con il bastone in mano, e pervenuto al luogo ove il Re con tutto l'esercito in battaglia l'aspettava, deposto il hastone scese di sella, e baciando il ginocchio al Re disse altamente sì che fu septito dai circostanti, ch' egli rendeva quella piazza in mano d'un Re soldato, poichè non era piaciuto al suo Re di farlo soccorrere da capitani soldati; le quali parole mossero ciascuno a considerare, che se l'esercito Spagnuolo avesse o presa la strada di là dal fiume, o abbracciata l'occasione che col disordine delle trincee gli aveva presentata la fortuna, sicuramente l'assedio era levato. Rispose il Re che doveva bastare a lui d'aver difesa quella piazza da soldato, ed ora rimetterla in mano del legittimo Re con onorevolezza di soldato. Aggiunse a queste molte altre dimostrazioni così verso di lui, come verso gli altri capitani, i quali volle riconoscere per nome ad uno ad uno, ed accommiatati con laude di tutto l'esercito, furono condotti sicuramente a Dorlano.

Entrarono in Amiens il Contestabile che ricevette la piazza, il Marescial di Birone ed il Duca di Mombasone, e dopo di loro entrò il Re, e visitato il tempio maggiore della terra, diede il governo di essa a Monsignore di Vic, ed egli uscì senza fermarsi, così per il sospetto della peste, come per desiderio di seguitare il viaggio dell'Arciduca, il quale fermatosi due giorni sul passo del fiume Auzia, s' era in tanto condotto dentro alle mura di Arras.

Seguì il giorno vigesimo sesto un accidente, il quale se fosse successo prima, avrebbe sconcertate tutte le cose, ma in questo tempo riuscì piuttosto ridicolo che travaglioso, perchè senza sapersi qual fosse la cagione, s'accese improvvisamente così grau fuoco negli alloggiamenti del Re, che in breve spazio restarono arse tutte le haracche, il che non fu di danno nè agli

nomini ne alle bagaglie, perche di già era levato ed in partenza il campo. S'allegrò l'universale chiamandolo fuoco di allegrezza. e molti presero buono augurio di futura quiete, il quale dall' evento fu confermato; perciocche ritornato il generale di san Francesco dalla corte di Spagna, e pervenuto con lettere all'Arciduca in quei medesimi giorni, fece abboccare sui confini che dividono la Piccardia dal contado di Artois il segretario Villeroi per la parte del Re, ed il Presidente Ricciardotto per la parte dell'Arciduca, i quali terminarono, che a Vervein luogo ne medesimi confini, e famoso per le paci che altre volte s'erano ivi trattate, si congregassero il Cardinale Legato, fra Francesco Gonzaga Vescovo di Mantova nunzio del Pontefice, ed i deputati dell' una e dell' altra parte per attendere alla trattazione della pace.

Moveva il Re Filippo all' inclinazione della concordia il bisogno delle cose di Fiandra, le quali per essere restate come abbandonate due anni continui, erano in grandissima declinazione, di modo che la necessità delle cose proprie lo costringeva a non pensare all'acquisto dell'altrui. Aggiungevasi la penuria estrema di danari, per la quale gli era convenuto questo medesimo anno sospendere i pagamenti con poca riputazione della sua grandezza, e con ruina de' mercanti che erano soliti a far partiti con la corona. E non era ultimo

198 Delle guerre vivili di Francia. nel suo pensiero il rispetto di stabilire la successione al figlinolo, perchè ritrovandosi di già in età senile, conoscendosi vicino alla morte, desiderava che il successore di poca ëtà non incontrasse in una guerra travagliosa e potente contra un Re robusto d'armi e di forze, pieno d'esperienza, e portato da manifesto favore della fortuna. Aggiaugono i suoi dipendenti, che negli estremi della vita sollecito di soddisfare alla coscienza, desiderava di terminare i suoi giorni con la pace della cristianità, e con la restituzione di quello che non era suo, il che della bontà di quel Principe sempre moderato nelle sue operazioni non è fuori del verisimile il congetturare. Chiara cosa è nondimeno che la perdita d'Amiens diede grandissima forza alla sua prima disposizione, e persuase il medesimo al Cardinale Arciduca, il quale dovendo prender per moglie l'infante Isabella, e con essa il dominio de Paesi bassi procurava di non aver guerra così travagliosa e così potente, come quella del Re di Francia.

Ritornò il segretario Villeroi con l'aggiustamento appuntato, e trovò che il Re con l'esercito seguitando la prosperità della fortuna s'era accampato sotto Dorlano, perciocchè essendo scorso fin sotto alle mura di Arras, riempiendo tutto il paese di terrore, s'era avveduto poi, che con pericolo si lasciavano a dietro le piazze di Pictardia, e perciò s'era condotto ad oppu-

**4**99

gnare Dorlano come luogo più vicino, e la presa del quale porterebbe grandissimo

comodo al suo paese.

Ma di già le piogge dell'autunno infestavano travagliosamente, e nell'esercito stato sano sino a quell'ora era entrato il flusso di sangue e la peste, di modo tale che ricordando i tesorieri essere del tutto mancata la facoltà di pagare l'infanteria, il Re deliberò di abandare l'esercito, ed attendere gagliardamente al trattato della pace, la quale ora pieno di riputazione e di gloria, avendo soddisfatto a sè stesso ed all'aspettazione de'suoi popoli, più arditamente e più palesemente desiderava.

Questo reciproco desiderio e dell'un Re e dell'altro facilitava il trattato della concordia, ma gl'interessi del Duca di Savoja tenevano in difficoltà tutte le cose, imperocche sebbene la guerra questi due anni passati era stata varia, e con grosse fazioni è sanguinosi assalti più tosto dannosa alla sua parte, e sebbene Monsignore delle Dighiere avendo occupato san Giovanni di Moriana, e tutta quella valle nell'Alpi, era tornato a scendere nel Piemonte con ruina e con guasto del paese, egli nondimeno risoluto di ritenere il marchesato di Saluzzo, o attraversava, o non si curava che si concludesse la pace.

Si congregarono nondimeno a Vervein per la parte del Re di Francia Pomponio Monsignore di Bellieure e Niccolò Presidente di Silleri, e dalla parte di Spagna il Presidente Ricciardotto, Giovan Battista Tassis e Luigi Verrichen auditore di Brabanza. Furono condotti i deputati Francesi dal Nuncio del Pontefice, e gli Spagnuoli dal generale di san Francesco, e si trasferì nel medesimo luogo il Cardinale Legato, dall'autorità del quale rimosse tutte le difficoltà di precedenza, s'entrò nella trattazione del negozio, ma non prima del principio del mese di Febbrajo dell'anno mille cinquecento novantotto, anno destinato dalla provvidenza divina a saldare le dolorose piaghe di quarant'anni passati.

Era grande il desiderio della concordia nell' una parte e nell'altra, e grande similmente appresso ciascheduna delle parti l'autorità del Legato, nè le dimande erano molto differenti; perciocchè gli Spagnuoli profferivano di restituire senza difficoltà Ardres, Dorlano, la Cappella, il Castelletto, e Montolino in Piccardia ed il porto di Blavetta nella Bretagna, e richiedevano solo di ricevere Calais insino che durasse la guerra con gli Olandesi, e di dare in tanto cambio equivalente al Re di Francia; ed i Francesi all'incontro volevano liberamente Calais, chiedevano parimente Cambrai, e rinnovavano alcune pretensioni vecchie sopra i confini di Fiandra.

Dimostrarono gli Spagnuoli che le pretensioni vecchie erano state terminate nella pace conclusa tra le corone a castelle Cambresì sin l'anno mille cinquecento cinquantanove, e che Cambrai non era della giurisdizione del Re di Francia, ma città dell'Arcivescovo usurpata pochi anni innanzi dall'armi del Duca d'Alansome, e che però come sopra terra libera il Re non vi poteva pretendere ragione alcuna, ma bene il dominatore de' Paesi Bassi ne aveva l'antica protezione, e perciò dominio non diretto, ma ragionevolmente stabilito.

Cederono con queste ragioni facilmente i Francesi alle pretensioni antiche, ed alla dimanda di Cambrai, e con altrettanta facilità cederono gli Spagnuoli alla dimanda di ricevere Calais, onde tutta la difficoltà si ridusse, che il Re di Francia voleva Blavetta nello stato che si ritrovava con tutte le artiglierie, palle e munizioni da guerra, e gli Spagnuoli pretendevano di demolire totalmente la fortezza fabbricata da loro, e di trasportare le artiglierie e le restanti cose che vi avevano portate del loro; ma anco questa difficoltà agevolmente si risolse, perchè trattandosi con sincerità grande, i Francesi si acquetarono conoscendo che gli Spagnuoli erano dal canto della ragione. Tutte le altre cose erano di poco momento, onde restava solo il trattare gl'interessi degli aderenti, perchè il Re di Francia desiderava che si concordasse con la Regina d'Inghilterra e con gli stati d'Olanda, ed il Re di Spagna vo202 Delle guerre civili di Francia. Ieva che il Duca di Savoja ed il Duca di Mercurio fossero compresi nella pace.

Naoque sopra di questo una contesa risentita, perchè avendo detto i Francesi che non volevano includere il Duca di Mercurio come suddito del Re. risposero gli Spagnuoli che anco gli stati d'Olanda erano sudditi del Re di Spagna, e qui rimproverandosi scambievolmente che si desse fomento a' ribelli, si alterarono gravemente e proruppero in parole d'indegnazione, e nondimeno interponendosi il Cardinale Legato, si accordarono di darne parte a' loro Principi, ed aspettare gli ordini risoluti, ma in pochi giorni si rimossero que ste difficoltà, perchè avendo il Re lasciato il Contestabile con forze ragionevoli in Piccardia s'era condotto personalmente in Angiers per mettere insieme l'esercito, ed andare con tutte le forze in Bretagna; perlaqualcosa il Duca di Mercurio vedendo tutti i suoi disegni ruinati, e non volendo aspettare l'ultime necessità, alle quali non era pari a resistere, era condesceso all'accordo, per il quale maritando l'unica sua figliuola in Cesare figliuolo naturale del Re, e ricevendo altre ricompeuse di pensioni e di danari, rimise quella parte della Bretagna, che seguitava il suo nome, nell'ubbidienza reale, onde cessò l'occasione che il Re Cattolico procurasse d'includerlo nella pace. Nè fu bisogno lungamente contendere per la Regina d'Inghilterra e per gli

stati d'Olanda, perchè quei Principi dopo che ebbero fatta ogni cosa possibile per impedire il trattato della concordia, chiamandosi mal soddisfatti del Re, che nella lega dell'anno precedente aveva promesso di non convenire senza di loro, dichiararono di non voler esser compresi come aderenti, e di non volere pace col Re di

Spagna.

Solo rimaneva il punto appartenente al Duca di Savoja, il quale fu per interrompere tutto l'appuntamento condotto a perfezione, perciocchè introdotto alla conferenza il marchese di Lullin ambasciatore del Duca, disse che sin l'anno passato il presidente Silleri, uno de' deputati, il quale era presente, avea trattato l'accomodamento col Duca, e s'era contentato il Re ch' egli ritenesse il marchesato di Saluzzo in feudo della corona. Rispose il Presidente, ch'era vero che il Re se n'era contentato, ma in tempo che lo stato delle cose sue lo persuadeva a dividere ad ogni partito il Duca dal Re di Spagna, e che a questa condizione sapeva ben il marchese che ve n'erano aggiunte dell'altre, le quali taceva per non mettere discordia infra gli amici; con le quali parole voleva egli inferire che il Duca col ritenere il marchesato si profferiva di muover l'armi contra lo stato di Milano.

Molte furono le contese, e pareva che il tutto fosse sconcertato; ma essendo

204 Delle guerre civili di Francia. passato il generale al Re. e Giovan Battista Tassis all'Arciduca, ritornarono in pochi giorni, e conclusero che il Duca ed il Re ritenessero quello che occupavano di presente, e che la differenza del marchesato fosse rimessa nel Pontefice, il quale dovesse sentenziare nel termine d'un anno. e poi si restituissero scambievolmente le occupazioni dall' una parte e dall' altra. Ma il marchese ricusava che il Re ritenesse la valle di Moriana, e non volle ratificare senza avvisarne il Duca, e sarebbe stato questo per la natura di lui difficile impedimento, se la buona sorte non avesse rimosso quest'ostacolo, perchè il Duca con molta strage della gente delle Dighiere aveva in questi giorni ricuperata la Moriana. ed all'incontro Monsignore delle Digbiere aveva preso il forte fabbricato dal Duca vicino a Granopoli, e, tagliato a pezzi il presidio, l'aveva spianato sino alle fondamenta: perlaqualcosa non restando altro se non Berra in Provenza occupata dal Duca, convennero che restituendo egli di presente quella terra, le ragioni del marchesato si compromettessero nel Papa. Fu conclusa e sottoscritta da' deputati la pace il secondo giorno di Maggio con espressa condizione che non si pubblicasse se non dopo il termine di un mese, perchè il Re di Francia voleva che gli ambasciatori d'Inghilterra e d'Olanda partissero prima dalla corte, per non pubblicare la concordia

in loro presenza, ed il Cardinale Arciduca voleva spazio per ricevere di Spagna il

contrassegno della Blavetta.

Pubblicossi la pace il settimo di di Giugno in Parigi, ed il medesimo di nella città d'Amiens alla presenza del Legato e de' deputati del Re, come fu fatto di concerto anco in Brusselles, rallegrandosi universalmente gli uomini, che dopo così lunghe e così calamitose guerre il regno di Francia, distratto in tante fazioni, si fosse finalmente riunito nell'intera ubbidienza di un Re Cattolico e Francese, per godere nell'avvenire, in ristoro di tanti mali passati, i frutti e le benedizioni della pace.

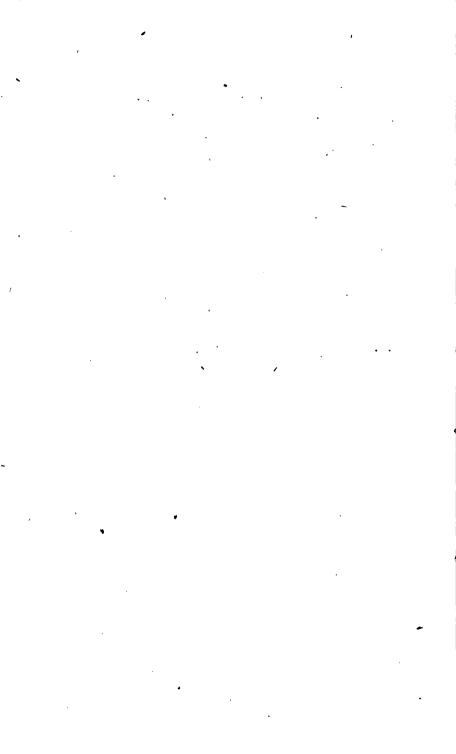

## TAVOLA

delle cose più notabili che si contengono nell'Opera.

## A

| Abboccamento seguito in campagna,<br>tra la Regina madre e il Princi-                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| pe di Conde Volume primo Pag : tra la Regina di Francia e la                            | 227         |
|                                                                                         | 340         |
| ja e coll ambasciator Veneto a<br>Monluello II.                                         | 322         |
| del Duca d'Epernone col Re di<br>Navarra per parte d'Arrigo III.<br>e ciò che seguì II. | <b>3</b> 89 |

<sup>(1)</sup> I nameri Romani indicano il numero dei volumi, e gli Arabici quelli delle pagine.

| 208                                   |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Abboncamento tra la Regina madre      |             |
| ed il Principe d'Alansone II.         | <b>24</b> I |
| della Regina madre con i si-          | •           |
| gnori di Guisa e'l Cardinal di        |             |
| Borbone, seguiro nella città di       |             |
| Epernè nella Sciampagna II.           | 4.1         |
| Life Desire and the state of Posts    | 443         |
| della Regina madre col Re di          |             |
| Navarra nella terra di S. Bris,       |             |
| nel quale non fu conclusa cosa        |             |
| veruna III.                           | 74          |
| , seguito all'Ostello con il Duca di  | -           |
| Guisa, e sue pretensioni III.         | 210         |
| del Re di Navarra col Re Cri-         |             |
| stianissimo seguito nel parco di      |             |
| Plessis fuori delle mura di Turs III. | 3. 5        |
| di Monsignor Antonio Moceni-          | 030         |
| go Vescovo di Ceneda con il Ma-       |             |
|                                       |             |
| resciallo di Birone per ordine del    |             |
| Cardinal Legato, seguito in Bre       |             |
| per la sospension d'armi, che         |             |
| non fu accettata IV.                  | 102         |
| del medesimo con il Re Arrigo         |             |
| IV., ma indarno 1V.                   | 103         |
| del Cardinal Gondi e del Car-         |             |
| dinal Legato con il marchese di       |             |
| Pisani seguito nel borgo di S. Ger-   |             |
| mano IV. 128.                         | 120         |
| del Re Arrigo (di Navarra) con        | 3           |
| Giovanni Mosenico embassican          |             |
| Giovanni Mocenigo ambasciator         |             |
| Veneto seguito a Vernon, pre-         |             |
| gando col suo mezzo la Repubbli-      |             |
| oa Veneziana a trattar col Pa-        |             |
|                                       |             |

.

.

|                          | (             |                   |                |   |
|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|
| •                        |               |                   |                |   |
| pa la sua ricon          | ciliazione d  | con la            | log .          |   |
| Chiesa V.                | ,             | 53.               | 54             |   |
| Abboccamento del D       | uca di Mer    | aa con            | <b>04</b>      |   |
| l' Arciduca Ern          |               | to in             |                |   |
| Brusselles V.            |               | 369. 3            | 70             |   |
| del Cardinale G          | aetano co     | l Ma-             | / <b>U</b> ,   |   |
| resciallo di Biro        | one a Nois    | ì Ca-             |                |   |
| stello del Card          |               |                   |                |   |
| giornata lontano         |               |                   | 85             |   |
| tra il Duca di           | Mena e il     | Duca-             | `              |   |
| di Feria in Soe          | ssons, e      | quello            |                |   |
| che da loro fossi        | e trattato l  | Ϋ. r <sub>′</sub> | <b>79</b>      |   |
| tra il Duca di           |               | l Du-             |                |   |
| ca di Mena a E           |               |                   | <b>53</b> .    |   |
| tra la Regina re         | eggente e 🚜   | <b>1</b> rrigo    |                |   |
| III. seguito in L        | мопе II.      |                   | <b>[ 2</b> .   |   |
| della Regina me          |               |                   |                |   |
| Navarra seguito Bris II. | neua terra    |                   |                |   |
| di Enrico III.           | ool Legat     | ~ dal 4           | <del>1</del> 9 |   |
| Papa dopo la m           |               |                   |                |   |
| Guisa, al quale          |               |                   | ,              |   |
| se che l'hanno           |               |                   |                |   |
| mazzar detto Du          |               | 30                | 5              |   |
| Accordo rotto tra la     |               |                   | ,              |   |
| e'l Principe di (        |               | 23                | 36             |   |
| tra la Regina d'         |               |                   |                |   |
| Ugonotti I.              | J             | . 24              | <b>.4</b> :    |   |
| del Re Cattolico         | o col Re di . | Fran-             | •              |   |
| cia col mezzo de         | ol Duca d     | ľ Al-             | ,              |   |
| va I.                    |               | 38                | l l            |   |
| · · · concluso tra il 1  |               |                   |                | , |
| il Re di Navarra         | III.          | 37                | 2              |   |
| Davila Vol. VI.          | 14            | 4                 |                |   |

.

| - | _ |
|---|---|
|   |   |
|   |   |

| , 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Accordo seguito tra il Duca di Mena, e'l Duca di Loreno IV. Di pace seguito tra il Duca di Mena e Arrigo IV. Re di Francia colle sue condizioni VI.65 e segg. Acquisto di 26 bandiere che le genti Italiane fecero in Francia nella vittoria contro gli Alemanni, le quali furono mandate a Roma dat conte di Santa Fiore, e a modo di trofeo furono dedicate alla chiesa di san Giovanni La- terano II.  Alberto Badoaro ambasciator Vene- to appresso il Pontefice III. 506 Alberto Gondi conte di Retz portò la novella al Re e alla Regina del- la vittoria avuta contro gli Ale- muni II. ha il comando dell' esercita in luogo di Monsignor di Bella- garda II.  Alberto Gondi Fiorentino è fatto Maresciallo di Retz da Enrico 111. II. 343. 381  Alessandro Farnese Duca di Parma soccorre il Duca di Mena per ordine del Re Cattolico IV. 118. 144. 145 Sua morte V.  Alessandro del Bene Fiorentino por- tò la nuova a Enrico IV. Re di Francia, dell' assoluzione ottenu- ta dal Pontefice V.  473 |
|     | i<br><b>∂</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                | 211              |
|------------------------------------------------|------------------|
| Un Alemanno si spicca dalla truppe             | 2                |
| e solo a passo lento arrivato al               | -                |
| le ripe del fiume Mosa, che ere                | 2                |
| bersagliato dalle moschettate de               | ,                |
| Cattolici, smontato da cavallo ti              | _                |
| ra su la ruota, spara, rimonta, e              | -<br>>           |
| e con l'istessa lentezza ritorna il            |                  |
| leso alla sua truppa III.                      | -<br>115         |
| Ambasciatori de' Principi Protestant           | !                |
| di Germania andati a Parigi per                |                  |
| trattar a favore degli Ugonotti,               | •                |
| avendo parlato altieramente, han               | )                |
| no risentite parole dal Re, e si               | •                |
| partono dalla corte mal soddis-                |                  |
| 4-4.º TIT                                      |                  |
|                                                | 2 53             |
| Ambasciatore di Spagna parte dalla             | 3                |
| corte, e senza licenza passa in<br>Parigi III. |                  |
| Ambarciatus Comments and                       | 37 r             |
| Ambasciatori Spagnuoli promettono a            |                  |
| nome del loro Re di dar per mo-                | •                |
| glie l'infante Isabella al Duca                | ;                |
| di Guisa, eletta che sia Re-                   | _                |
| gina V.                                        | 239              |
| domandano udienza a' signori de                |                  |
| putati degli stati del regno di                |                  |
| Francia, e quello che da loro                  |                  |
| fosse proposto, e come fossero                 |                  |
| licenziati V. 221,                             | 222              |
| con tutta la loro soldatesca par-              |                  |
| lono di Parigi V. 341.                         | 3 <sub>4</sub> 2 |
| Veneti, ad Arrigo IV. per con-                 | •                |
| gratularsi della sua assunzione al-            |                  |
| la corona V.                                   | 438              |

| • | _ | _ |
|---|---|---|
| - | • | ~ |
|   |   |   |

|    | -                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |
|    |                                                                          |
|    |                                                                          |
|    |                                                                          |
|    | 212                                                                      |
|    | Ambasceria mandata da' Principi Pro-<br>testunti di Germania in Francia; |
|    | domanda e risposta di essa I. 372                                        |
|    | de Principi Protestanti di Ger-                                          |
|    | mania mandata ad Arrigo III., e                                          |
|    | quello che esponessero III. 50. 52. 53                                   |
|    | Amieus città si rende all'ubbidienza                                     |
|    | di Arrigo IV. dopo molti gior-                                           |
|    | ni d'assedio e diversi fatti d'ar-                                       |
|    | mi VI. 195                                                               |
|    | come situata VI. 152                                                     |
|    | Ammiraglio di Ciatiglione a contem-                                      |
| *  | plazione del Principe di Condè                                           |
| •  | rinunzia il governo di Piccar-                                           |
|    | dia I. 49                                                                |
|    | Vien dichiarato ribello del regno                                        |
|    | di Francia dal parlamento di Pa-                                         |
|    | rigi, e fatta strascinare la sua                                         |
|    | immagine per le strade, e deso-                                          |
| ٠. | late le sue case II. 33                                                  |
| •  | s' appresenta devanti al Re di<br>Francia con umiltà indicibile II. 100  |
|    | Ammiraglio del mare Gasparo di Co-                                       |
|    | ligni I. 48                                                              |
| ,  | lenta la prigionia del Re e della                                        |
|    | Regina 1. 391                                                            |
|    | viene destinato al comando del-                                          |
|    | l'esercito a causa della tenera                                          |
|    | età dei Principi` di Navarra e di                                        |
|    | Conde I. 512                                                             |
|    | attacca l'alloggiamento di Filip                                         |
|    | po Strozzi, e lo fa prigione I. 525. 526                                 |

| •                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                       |                                       |
|                                                                       |                                       |
|                                                                       | 213                                   |
| assedia la città di Pottieri V.II.                                    | 18                                    |
| si ammala: si continua però l'as                                      | _                                     |
|                                                                       | <b>. 2</b> 4                          |
| dopo molte scaramucce ed assalti                                      |                                       |
| bravamente sostenuti leva l'asse-                                     |                                       |
| dio, e va a soccorrere Ciatelle.                                      |                                       |
| raut II.                                                              | 25                                    |
| ferito si dà alla fuga coi Princi-                                    |                                       |
| pi ed altri capi II.                                                  | · <b>49</b>                           |
| delibera di continuare la guerra                                      | ۲.                                    |
| confermata dai capi principali II.                                    | 52                                    |
| si ritira coi Principi alle monta-                                    |                                       |
| gne contigue della Linguadoca                                         |                                       |
| aspettando i soccorsi de confede-                                     | r <sub>o</sub>                        |
| rati II.                                                              | . <b>59</b>                           |
| intese insieme a' Principi alcune                                     | ,                                     |
| congiure contro la Regina d' In-                                      |                                       |
| ghilterra, spediscono i signori di<br>Boves e di Telignì al Re e alla |                                       |
| Regina di Francia a trattar di                                        |                                       |
| concordia, ma indarno V. II.                                          | 68                                    |
| ammalato si fa portare in lettica                                     |                                       |
| nell' esercito II.                                                    | 71                                    |
| piglia per moglie madama d' In-                                       |                                       |
| tramont suddita di Savoja; per-                                       |                                       |
| ciò il Duca entra in sospetto II.                                     | 91                                    |
| persuaso dal conte Lodovico di                                        |                                       |
| Nassau si getta appie del Re, che                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| benignamente lo accoglie e lo be-                                     |                                       |
| nefica II. 99                                                         | 100                                   |
| muove gli Ugonotti ad occupare                                        |                                       |

· ·

| 214                                     |      |
|-----------------------------------------|------|
| obbligare il Re alla guerra colla       |      |
| Spagna II. 106.                         | 207  |
| sue millanterie, giudicandosi su-       | •    |
| periore a Giulio Cesare e ad A-         | •    |
| lessandro Magno II.                     | III  |
| viene ucciso, e tratto dalle fine-      |      |
| * * stre si strascina in una stalla 11. | 124  |
| Scherni e strazj fatti al suo ca-       |      |
| davere II.                              | 128  |
| Sua statua bruciata, e spiantato        | •    |
| il suo palazzo II.                      | 133  |
| Ampolla colla quale fu unto il primo    |      |
| Re di Francia si conserva a             |      |
|                                         | 166  |
| e II.                                   | 225  |
| Angolemme (Monsignor di) gran           |      |
| Priore di Francia fratello natu-        |      |
| rale di Carlo IX. Ŭ.                    | 123  |
| Anna di Momoransi e Francesco di        |      |
| Loreno furono chiamati alle pri-        | •    |
| me cariche del governo da Arri-         |      |
| go II. contro gli avvertimenti del      | •    |
| padre I.                                | 25   |
| Anna di Momoransi fatto Contestabi-     | •    |
| le dopo la morte di Borbone I. 20.      | 21   |
| cade in disgrazia del Re I. 22.         |      |
| va all'assemblea di Fontana-            |      |
| <i>blò</i> I. 103.                      | 104  |
| Andelotto si affronta coi nemici alle   | •    |
| strette, così che alza la visiera       |      |
| al Duca di Monsatez, gli spara          | 4    |
| la pistola nella faccia, e lo preci-    |      |
| pita morto di cavallo I.                | 500· |
| •                                       |      |

| ,                                            | 215       |
|----------------------------------------------|-----------|
| Angers città posta di qua delle ripe         | ,         |
| della Loira, e sua descrizione III.          | 14        |
| L'Angoriano, uno della fazione degli         | •         |
| Ugonotti, domanduto dal Mare-                |           |
| scial di Ciatiglione, perche vo-             |           |
| lesse allontanarsi dalla corte di            |           |
| Francia, rispose: perche io veggo            |           |
| farmi troppe carezze, e voler più            | •         |
| presto salvarmi con i pazzi, che             | -         |
| perire con quelli che sanno trop-            |           |
| po II.                                       | 112       |
| Annibale Rucellai spedito dalla Regi-        |           |
| na di Francia a Pio V. e al gran             |           |
| Duca di Toscana a domandar                   |           |
| ajuto I.                                     | 401       |
| Antonio Duca di Vandomo e Luigi              | •         |
| Principe di Conde figliuoli di Car-          |           |
| lo di Vandomo primi della fami-              |           |
| glia di Borbone I.                           | <b>33</b> |
| Antonio piglia per moglie Giovanna           |           |
| d'Alibret unica figliuola d'Arrigo           |           |
| Re di Navarra, e dopo la morte               | •         |
| del suocero prende il titolo e l'in-         |           |
| segne reali I.                               | <b>35</b> |
| Antonio Serasone celebre ingegnere II.       | 21        |
| Antonio Re di Navarra si parte di            |           |
| Bierna e va in Vandomo all'as-               | ر.        |
| semblea de' Principi del sangue I.           | 50        |
| Apertura degli stati satta in Parigi         |           |
| per l'elezione di un Re Cattolico,           |           |
| nella quale il Duca di Mena sta              |           |
| sedendo sotto il baldacchino co-<br>me Re V. | 154       |

| -116                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Appio Conti generale delle genti del                                    |              |
| Papa venendo a parole con il                                            |              |
| colonnello Lanzichinechi resta                                          |              |
| morto V.                                                                | 105          |
|                                                                         | 192          |
| Applauso popolare fatto al Duca di<br>Guisa nell'entrare in Parigi III. | <b>-</b> 286 |
| L'Arciduca d'Austria per divertire                                      | 100          |
| l'assedio della Fera, determina                                         |              |
| d'andare ad assediare la città di                                       | •            |
|                                                                         |              |
| L'Arcivescovo di Burges porta nella                                     | . 92         |
| conferenza di Surena che il Re                                          |              |
| ispirato da Dio vuol passare al ruo                                     |              |
| Cattolico V.                                                            | 220          |
| Arcivescovo di Lione creato Gran                                        | 220          |
| Cancelliere dal Duca di Mena IV                                         | - 3-         |
| Arembergh (conte di) mandato di Fian-                                   |              |
| dra dal Duca d'Alva in soccor-                                          |              |
| so del Re di Francia I.                                                 | 423          |
| Argentina (città di) terra Franca                                       | 4-0          |
| dell' Imperio I.                                                        | 517          |
| Arriga, o Enrichetta di Cleves, so-                                     | <b>01</b> /  |
| rella del Duca di Nevers, fu                                            |              |
| sposata da Lodovico Gonzaga I                                           | 354          |
| Arrigo II. figliuolo di Francesco I. e                                  | 007          |
|                                                                         | 25           |
| piglia per moglie Maria figliuola                                       |              |
| del Re di Scozia Jacopo Stuar-                                          |              |
| do e di Maria di Loreno, sorella                                        |              |
| del Duca di Guisa e del Cardi-                                          |              |
| nale I.                                                                 | 32           |
| muore improvvisamente. Cagioni                                          |              |
| della sua morte. Maritò a Filip-                                        |              |
|                                                                         |              |

| po II. Isabella sua pri               | 217                        |
|---------------------------------------|----------------------------|
| e a Filippo Duca di Sa                |                            |
|                                       | 38. <b>3</b> 9             |
| gherita sua sorella I.                |                            |
| avea destinato di dar                 |                            |
| no della Piccardia al                 |                            |
| ' Conde per le sue gius               |                            |
| sioni I.                              | 48                         |
| Arrigo primogenito del Re             |                            |
| ra, e primo Principo                  |                            |
| gue I.                                | 336                        |
| Arrigo Re di Polonia frat             |                            |
| lo IX. Re di Francia                  |                            |
| Arrigo III. Re di Polonia             | _                          |
| Carlo IX. Re di Fran                  |                            |
| , restituisce al Duca                 | ai savoja                  |
| Pinarolo, Savigliano                  |                            |
| di Perosa II.                         | 210                        |
| sposò per sua moglie                  |                            |
| di Vaudemonte nipote<br>di Loreno II. |                            |
| fu unto Re di Franci                  | 223. <b>22</b> 4           |
| dinale di Guisa l'ann                 |                            |
| si parte di Parigi e v                |                            |
| ove s'abboccò con il                  | Duo di                     |
| Guisa, e fa il compart                | •                          |
| le genti d'armi III.                  |                            |
| entra trionfante in Pa                | 107<br>prioi li 23         |
| Dicembre 1587. III.                   | 11gt it 25.<br>158         |
| risposta che diede Ar                 | _                          |
| ca di Guisa III.                      |                            |
| ordina che sieno mai                  | 19 <b>0</b><br>Adati fuori |
| della città di Parigi i               |                            |
| stieri III.                           |                            |
| <b>30.65</b> /6 111.                  | 198 199                    |
|                                       |                            |
|                                       |                            |
| •                                     |                            |
|                                       | •                          |

| _ |   | - |  |
|---|---|---|--|
| Ť | Ŧ | ж |  |

,

|   | 118                                      |      |
|---|------------------------------------------|------|
| _ | è necessitato a partirsi di Parigi       |      |
| • | incognitamente, e ritirarsi nella cit-   |      |
|   | tà di Ciartres III.                      | 217  |
|   | risolve di licenziare tutti i suoi mi-   | •    |
|   | nistri più vecchi della corte III. 255.  | 256  |
|   | determina di far morire il Duca          |      |
|   | di Guisa III.                            | 293  |
|   | viene ammazzato da fra Clemente          | •    |
|   | del!' ordine de' Domenicani III.         | 423  |
| • | alla sua morte chiama successore         |      |
|   | del regno il Re di Navarra III.          | 428  |
|   | Arrigo IV. figliuolo d'Antonio Re di Na- | T    |
|   | varra, ora cognominato il grande, e di   |      |
|   | Giovanna sua moglie, nacque l'an-        |      |
|   | no 1554. a' 13 di Dicembre nella         |      |
|   | terra di Pau Viscontado di Bier-         |      |
|   | na I.                                    | 36   |
|   | va alla corte e fa istanza per i         |      |
|   | Principi del sangue I.                   | 56   |
|   | accompagna in Ispagna la Regina          | -    |
|   | Isabella I.                              | 61   |
| • | Arrigo Duca d'Angiò fratello del Re      |      |
|   | Carlo è dichiaruto luogotenente ge-      |      |
|   | 7 7 111 / 7 4                            | 42 E |
|   | Arrigo di Borbone Principe di Navar      | 7    |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 510  |
|   | approvato e ricevuto per eapo del-       |      |
|   |                                          | 510  |
|   | vanno bene le cose sue II. 27.           | _    |
|   | Arrigo Principe di Navarra, ed Ar-       | 20   |
|   | rigo figliuolo del Principe di Con-      |      |
|   | dè sono ambidue condotti dalla Re-       |      |
|   |                                          |      |
|   |                                          |      |

.

|     | •                                                                      |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                        |             |
|     | •                                                                      | 219         |
|     | gina Giovanna all' esercito degli U-                                   | 9           |
|     | gonotti I. 509.                                                        | 510         |
| ,,, | iga IV. investisce il marchese di                                      | 0.0         |
| •   | Balagni nel principato di Cam-                                         |             |
|     | bray. V. 395                                                           | 306         |
|     | crea due marescialli, che uno                                          | -3-         |
| •   | fu il Duca di Buglione, e l'altro                                      |             |
|     | il sig. di Balagni. V.                                                 | <b>3</b> 96 |
|     | risolve di por l'assedio a Mor-                                        | . •         |
|     | les, e quello segui in detto as-                                       |             |
|     | sedio. V.                                                              | 408         |
|     | vien ferito con un coltello nella                                      |             |
|     | bocca nelle proprie stanze da un                                       | •           |
|     | giovane Parigino nominato Gio.                                         |             |
|     | Castello, il quale fatto prigione,                                     |             |
|     | Castello, il quale fatto prigione, confessò il delitto. V. 424 e s     | egg.        |
|     | , fa bandire guerra aperta contro                                      |             |
|     | la corona di Spagna. V.                                                | <b>433</b>  |
|     | delibera di assediare la Fera,                                         |             |
|     | e quello che succedesse in detto                                       |             |
|     | assedio. VI.                                                           | 71          |
| •   | dopo la presa della Fera deter-                                        |             |
|     | mina di licenziare l'esercito, e                                       |             |
|     | di Piccardia ritirarsi a Parigi. VI.                                   | 120         |
| •   | va ad incontrare a Morlieri il                                         |             |
|     | Card. Alessandro de'Medici Le-                                         | ~~~         |
|     | gato del Papa. VI.                                                     | 122         |
| •   | delibera di ricuperare la città                                        |             |
|     | d'Amiens, alla quale mette l'as-<br>sedio. VI. 151                     | 152         |
|     |                                                                        |             |
| ٠   | aggiustate le cose della città di                                      |             |
|     | Parigi, si parte pigliando il cam-<br>mino alla volta di Piccardiu. V. | 368         |
|     | ratio una votos al Alecantan. V.                                       | 000         |

. i

1.

;

.

| •                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Arrigo Davila corre gran pericolo                                                                                                                                                                                           |                 |
| della vita nell'assedio d'Hon-                                                                                                                                                                                              |                 |
| fleur. V.                                                                                                                                                                                                                   | 347             |
| Arciduca Ernesto governatore de Paesi                                                                                                                                                                                       | •               |
| bassi risolve d'impadronirsi di qual-                                                                                                                                                                                       |                 |
| che piazza nelle provincie confi-                                                                                                                                                                                           |                 |
| nanti la Fiandra per risarcimento                                                                                                                                                                                           |                 |
| delle spese satte dal Re Catto-                                                                                                                                                                                             |                 |
| lico. V. 356                                                                                                                                                                                                                | 357             |
| Armanno monsignor di Birone creato                                                                                                                                                                                          | •               |
| maresciallo del Re. II.                                                                                                                                                                                                     | 309             |
| Arnoldo Ossat sostiene con una scrit-                                                                                                                                                                                       | _               |
| tura che l'assoluzione data al Re                                                                                                                                                                                           |                 |
| di Navarra da' suoi Prelati fosse                                                                                                                                                                                           |                 |
| fatta canonicamente. V.                                                                                                                                                                                                     | 282             |
| Articoli della pace conclusa e stipu-                                                                                                                                                                                       |                 |
| lata. III. 241 e s                                                                                                                                                                                                          | egg.            |
| Arturo di Cossè maresciallo di Gon-                                                                                                                                                                                         |                 |
| nor. I.                                                                                                                                                                                                                     | 422             |
| Assedio posto incautamente da colle-                                                                                                                                                                                        |                 |
| gati a Caudebec per liberar la                                                                                                                                                                                              |                 |
| città di Roano, V.                                                                                                                                                                                                          | 9               |
| Assegnamento di 15 mila scudi il me-                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| se, dato da Gregorio XIV. alla                                                                                                                                                                                              |                 |
| se, dato da Gregorio XIV. alla<br>città di Parigi per bisogno della                                                                                                                                                         |                 |
| se, dato da Gregorio XIV. alla città di Parigi per bisogno della guerra. IV.                                                                                                                                                | 226             |
| se, dato da Gregorio XIV. alla città di Parigi per bisogno della guerra. IV di appannaggio al Duca d'Alan                                                                                                                   | •               |
| se, dato da Gregorio XIV. alla città di Parigi per bisogno della guerra. IV di appannaggio al Duca d'Alan sone. II.                                                                                                         | 25 <sub>4</sub> |
| se, dato da Gregorio XIV. alla città di Parigi per bisogno della guerra. IV di appannaggio al Duca d'Alan sone. II. Assemblea di Nantes degli Ugonotti. I.                                                                  | •               |
| se, dato da Gregorio XIV. alla città di Parigi per bisogno della guerra. IV di appannaggio al Duca d'Alan sone. II. Assemblea di Nantes degli Ugonotti. I secreta de'Principi di Borbone, e                                 | 254<br>78       |
| se, dato da Gregorio XIV. alla città di Parigi per bisogno della guerra. IV di appannaggio al Duca d'Alan sone. II. Assemblea di Nantes degli Ugonotti. I secreta de'Principi di Borbone, e d'altri signori malcontenti. I. | 25 <sub>4</sub> |
| se, dato da Gregorio XIV. alla città di Parigi per bisogno della guerra. IV di appannaggio al Duca d'Alan sone. II. Assemblea di Nantes degli Ugonotti. I secreta de'Principi di Borbone, e                                 | 254<br>78       |

fratello, 111.

| Baccio del Bene e Giacomo Corbi-          |            |
|-------------------------------------------|------------|
| nelli Fiorentini leggon la ragion         |            |
| di Stato ad Arrigo III. II.               | 3rg        |
| Bajonna città posta nel seno Canta-       | _          |
| brico ne' confini della Spagna I.         | 340        |
| Baldovino signore della Porta spe-        | •          |
| dito dal Duca di Mena Amba-               |            |
| sciatore straordinario a Gregorio         |            |
| XIV. IV.                                  | 212        |
| Banchetto fatto da Arrigo IV. Re          |            |
| di Francia in Ciartres il giorno          |            |
| della sua sacrazione V.                   | 332        |
| Baron di Giuri percosso da un' archi-     |            |
| bugiata nella testa, nel fior del-        |            |
| la sua gioventù termina la vita           |            |
| all'assedio di Laon V.                    | 386        |
| Bartolommeo Campi ingegnere Italia.       | _          |
| no I.                                     | <b>262</b> |
| Battaglia tra gli Ugonotti e i Cattolicia |            |
| ove segui gran mortalità dall' una        |            |
| e dall'altra parte I. 291. 414.           | 415        |
| seguita tra l'esercito del Duca           | •          |
| di Mena e di Arrigo di Borbo-             |            |
| ne a Juri IV. 48. e sa                    | gg.        |
| Il Bene è sempre bene, segua per          |            |
|                                           | 2 I I      |
| Beona (città di) assediata, e al fi-      |            |
| ne resa all'ubbidienza del Re V.          | 440        |

|                                    | 223             |
|------------------------------------|-----------------|
| Don Bernardino Mendozza A          |                 |
| sciatore di Spagna in Fran         |                 |
| improvvisamente si parte           |                 |
| Corte III.                         | 3 <sub>71</sub> |
| Biaggio Capizucchi gentiluomo      | Ro-             |
| mano, quello che egli operò i      | n di-           |
| fesa della città di Pottieri I     |                 |
| Bianca madre di san Luigi 1X.      |                 |
| Birone (Monsignor di) Maestro,     |                 |
| vero Maresciallo del campo         |                 |
| Birone (Monsignore di) generale    |                 |
| l'artiglierie del Re di Franc      | cia II. 85      |
| Birone (Monsignore di) e Monsi,    | gnor            |
| di Matignone creati Mareso         | ciall <b>i</b>  |
| da Arrigo III. II.                 | 48 g            |
| Birone (Maresciallo di) nel vole   |                 |
| conoscere una piazza, resta        | da              |
| un' archibugiata morto V.          | 65              |
| Bles città saccheggiata dall'eser  | rcito .         |
| regio I.                           | <b>2</b> 46     |
| Bogensi città saccheggiata dagli l | Ugn-            |
| notti I.                           | 241             |
| Brissac (Maresciallo di) è satto   | go-             |
| vernatore di Parigi in luogo       | del             |
| Gardinale di Borbone I.            | 223             |
| Brissac (Maresciallo di) generale  | del-            |
| l'esercito regio I.                | 416             |
| Brissac (conte di) ferito d'un' ai |                 |
| bugiata resta morto I.             | 515             |
| Bucchiaggio (conte di) fratello    | del             |
| Duca di Giojosa si veste l'        | abi-            |
| to da Cappuccino III.              | 97              |
| Era Bonaventura Calatagirone ge    |                 |

| 224                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| rale dell' Ordine di san France-                                   |       |
| sco, e spedito dal Cardinale de                                    |       |
| Medici alla corona di Spagna per                                   |       |
| trattare la pace VI.                                               | 130   |
| Non vi è maggior prova per conoscer                                |       |
| i buoni, che quando sono mal vo-                                   |       |
| luti e lacerati da'tristi II.                                      | 207   |
| Burges città, detta dagli antichi Ava-                             | •     |
| Burges città, detta dagli antichi Ava-<br>rico, luogo di studio I. | 248   |
|                                                                    |       |
|                                                                    |       |
| C                                                                  |       |
|                                                                    |       |
| Cadavero del Re Arrigo III. è posto                                |       |
| per deposito nella chiesa maggio-                                  |       |
| re di Compiegne III.                                               | 464   |
| Calais (città di) assediata dagli Spa-                             |       |
| gnuoli, e come sia situata VI.                                     | 95    |
| Calvino (Gio.) e sua setta. I. 69                                  |       |
| Tally Call                                                         | , , - |

per deposito nella chiesa maggiore di Compiegne III.

Calais (città di) assediata dagli Spagnuoli, e come sia situata VI. 95
Calvino (Gio.) e sua setta. I. 69 70

... principj e progressi della fede del medesimo.

Caors assediata e saccheggiata dagli
Ugonotti e suo sito. II.

Cambrai città assediata dagli Spagnuoli, con i successi del detto assedio. VI. 40 e segg.

... si rende a condizioni in mano del conte di Fuentes. VI. 51 e segg.

Capeti, stirpe reale. I. 15
Capi della lega spediscono il Duca di Mena con commissione d'incon-

| •                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                             | 1   |
| •                                                                           |     |
|                                                                             | 225 |
| trare gli Svizzeri del Re, ed oc                                            |     |
| correndo combatterli. II.                                                   | 448 |
| Cardinale da Este ed Ambasciatore                                           |     |
| Cattolico persuadono il Re di Na-                                           | •   |
| varra a repudiare la Regina Gio-<br>vanna sua moglie. I.                    | 184 |
| di Borbone rinuncia il governo                                              | 104 |
| della città di Parigi. I.                                                   | 223 |
| è dichiarato Re di Francia con                                              |     |
| nome di Carlo Decimo. III.                                                  | 460 |
| trovandosi prigione a Funtene,                                              |     |
|                                                                             | 113 |
| Cardinale di santa Croce Vescovo di                                         | 90  |
| Arles 1.                                                                    | 360 |
| Cardinale di Ciatiglione si scoperse di es-<br>sare Ugonotto I.             | 366 |
| travestito in abito di marinaro, pas-                                       | 000 |
| sa l'Oceano, e va in Inghilterra,                                           |     |
| ove dimorò lungo tempo I.                                                   | 463 |
| Il Cardinale Alessandrino ricusa un do-                                     | •   |
| no che il Re di Francia vuol far-                                           | •   |
| gli d'un diamante di gran valuta                                            |     |
| con pungenti parole II.                                                     | 104 |
| Cardinale di Guisa e Arcivescovo di<br>Lione son fatti mettere prigioni dal |     |
| . Re di Francia III.                                                        | 302 |
| Cardinali deputati da Papa Sisto per                                        |     |
| dover consigliare le cose apparte-                                          |     |
| nenti al regno di Francia III. 346.                                         | 347 |
| Cardinale di Vandomo dopo la morte                                          |     |
| del zio si fece chiamare Cardina-                                           |     |
| le di Borbone IV.  Davila Vol. VI. 15                                       | 244 |

| <b>320</b>                                   |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| forza alla libertà della sua perso-          |             |
| na I.                                        | 211         |
| riceve dal parlamento di Roano               | _           |
| il governo libero del suo reame I.           | 32 <b>2</b> |
| Carlo Cardinale Borbone fratello del         |             |
| Principe di Condè I.                         | 217         |
| Carlo conte di Soessons, e Francesco         | •           |
| Principe di Contì, fratello del Prin-        |             |
| cipe di Condè, se ben Cattolici,             |             |
| per ragion di stato, s'uniscono con          |             |
| il partito degli Ugonotti III.               | 99          |
| Carlo Emmanuel Duca di Savoja sotto          | 00          |
| qual pretesto s' impadronisce del            |             |
| marchesato di Saluzzo III.                   | 277         |
| Carlo Brissa bombardiere di nuzione          | . / /       |
| Normanda, fu il primo che inven-             |             |
| tò il condurre con facilità l'artiglie-      |             |
| rie dietro gli eserciti III.                 | 487         |
| Carolingi, stirpe reale I.                   | 15          |
| Casa regia, sue preminenze I.                | 14          |
| Caudebec, e sua situazione V.                | •           |
| si rende in mano del Duca di                 | 9           |
| Parma V.                                     | 12          |
| Conte Carlo di Monsfelt assalta la piaz-     | 4 44        |
| za della Cappella, e dopo una gran           |             |
| difesa degli assaliti, ne rimane vit-        |             |
|                                              | 367         |
| Carlo Gondi marchese di Bellisola co-        | 907         |
|                                              |             |
| me fosse a tradimento privato di<br>vita IV. | 0           |
|                                              | 87          |
| Carichi diversi del reame di Francia         |             |
| distribuiti a' signori Francesi da Ar-       | 9           |
| rigo IV. V. 343.                             | 344         |

ŧ

|                                          | 229              |
|------------------------------------------|------------------|
| Carnavaletto (monsignor) e il Ma-        | •                |
| resciallo di Gonnor, come sospetti       | •                |
| di favorire gli Ugonotti, furono ri-     |                  |
| mossi d'appresso alla persona del        | •                |
| Duca d'Angiò 1. 433.                     | <b>434</b>       |
| Castello Tierrì assediato dal Duca di    | -                |
| Mena IV.                                 | 239              |
| Castelnuovo (il baron di) conduttore de- | •                |
| gli Ugonotti si mette alla discre-       |                  |
| zione del Duca di Nemurs I.              | 89               |
| Caterina de' Medici Regina e madre di    | •                |
| Francesco divide il governo e l'am-      |                  |
| ministrazione con i Duchi e Prin-        |                  |
| cipi di Loreno I.                        | <b>43</b>        |
| Cavalieri di San Spirito, e loro origi-  |                  |
| ne avuta da Arrigo III. II. 319.         | 320              |
| Cause per le quali i signori di Gui-     |                  |
| sa, e altri signori di Francia, si       |                  |
| mostrarono mal affetti contro Ar-        | •                |
| rigo III. e stabilirono la lega II.      |                  |
| Celles borgo, e sua descrizione IV.      | 150              |
| Ceremonia usatu in Roma, quando Ar-      |                  |
| rigo di Borbone fu ribenedetto da        | •                |
| Papa Clemente VIII. V. 476.              | 477              |
| Conte di Chialignì fatto prigione da     | •                |
| Cicot Buffone del Re di Navar-           | 0.0              |
| ra IV.                                   | 3 <sub>7</sub> 8 |
| Chiaramonte d'Ambuosa (il signor di)     |                  |
| ammalato, e senz' arme con venti         |                  |
| soldati sostenne l'impeto d'un eser-     |                  |
| cito II.                                 | 40               |
| Ciatra (Monsignor della) governatore     |                  |

.

•

| 230                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| di Berrt offezionato alla fazione                                  |
| Cattolica II. 148                                                  |
| Ciatra ( il signor della ) si dichiara                             |
| spontaneamente d'aderire alla par-                                 |
| te del Re di Navarra V. 310. 311                                   |
| Ciartres città vicina a Parigi 60 miglia                           |
| Italiane, assediata dagli Ugonotti,                                |
| e quello che seguisse I. 439 descrizione del posto, e sito della   |
| città di Ciartres IV. 230                                          |
| Ciatelleraut associato dal Duca d'An-                              |
| giò, e quello che in esso seguis-                                  |
| se II. • 29. 30                                                    |
| Città diverse, le quali volontariamente                            |
| si sottoposero all'ubbidienza del Re                               |
| di Navarra V. 311. 312                                             |
| Cittadini di Meos eccitati da Monsignor                            |
| di Vitrì, mettono la loro città in                                 |
| mano del Re di Navarra, ricono-                                    |
| scendolo per loro Re natural di                                    |
| Francia V. 306                                                     |
| Claudia Duchessa di Loreno figliuola                               |
| della Regina madre I. 337<br>Chiella (Monsignor della) spedito per |
| le poste dal Re di Navarra a Ro-                                   |
| ma per dar parte al Pontefice del-                                 |
| la conversione V. 268                                              |
| parte di Roma con secrete inten-                                   |
| zioni dategli dal Pontefice, e torna                               |
| in Francia V. 281                                                  |
| Clemenza del Re Arrigo III. verso i                                |
| Francesi IV. 67                                                    |

,

| ;                                              | 231 |
|------------------------------------------------|-----|
| Clodione figliuolo del Re Faramondo            | ,   |
| succede al padre I.                            | 11  |
| acquistò la Gallia Belgica I.                  | 11  |
| Clodoveo fu il primo Re Cristiano, ed          |     |
| il primo ad esser consagrato I.                | 166 |
| Collegio seguito in Parigi il di 19 Mag-       |     |
| gio 1593 ove intervennero tutti i              |     |
| principali signori del regno e Am-             |     |
| basciatori degli Stati, con quello che         | •   |
|                                                | 216 |
| Concistoro fatto dal Pontefice dopo là         |     |
| partita del Duca di Nevers, nel                |     |
| quale il Papa adduce le ragioni,               |     |
| perchè non aveva voluto assentire              |     |
| alla riconciliazione del Re di Na-<br>varra V. | 2   |
| Concorrenza nata tra' Prelati, chi di          | 302 |
| loro dovesse e s'aspettasse far l'at-          |     |
| to della consacrazione del Re, e               |     |
| come fosse determinato di tal pre-             |     |
| cedenza V.                                     | 33t |
| Condizioni proposte dalla Regina ma-           | -   |
| dre per acquetare i Principi del               |     |
| sangue I.                                      | 149 |
| ricercate dal Principe di Conde al             | .5  |
| Re di Francia 1.                               | 227 |
| domandate dagli Ugonotti alla Re-              | •   |
| gina di Francia I.                             | 403 |
| della pace seguita tra Arrigo III.             |     |
| e i capi della congiura III.                   | 241 |
| ricercate e proposte dal Duca di               |     |
| Mena nel trattamento di pace con               |     |
| il Re di Navarra V.                            | 4t  |

١

.

| proposte dal Duca di Mena agli                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spagnuoli nell' elezione dell' infante                                   |             |
| Ísubella V. 243.                                                         | 244         |
| concesse dal Re di Navarra alla                                          |             |
| città di Meos, e come fossero rice-                                      |             |
| vuti i loro Ambasciutori dal mede-                                       |             |
| simo Re V.                                                               | 309         |
| Conferenza domandata dalli predicanti                                    | 009         |
| degli Ugonotti al gran parlamen-                                         |             |
| to di Parigi 1.                                                          | 178         |
| stabilita da' Realisti e Cattolici,                                      | 170         |
| per doversi tenere nel borgo di Tu-                                      |             |
| rena tra la città di Parigi e di san                                     |             |
| Dionigi V.                                                               | 206         |
|                                                                          | 200         |
| signori eletti per intervenire alla conferenzu tra' Cattolici e Realisti |             |
| V. 206.                                                                  |             |
|                                                                          | 20%         |
| Conflitto d'arme seguito in Arques tra                                   |             |
| il Re di Navarra ed il Duca di                                           |             |
| Mena III. 479. 480. e 484. 485 e .                                       | segg.       |
| Congiurati determinano di trovarsi tutti                                 |             |
| a Bles, ove dimorava la corte li                                         |             |
| 15 Marzo dell'anno 1560 giorno                                           |             |
| destinato più di una volta a gran-                                       | •           |
| d'imprese 1.                                                             | 89          |
| rotti da' Francesi , fatti prigioni e                                    | _           |
| castigati severamente I.                                                 | 89          |
| Congiura contro Arrigo III. stabilita                                    |             |
| da' Parigini con il Duca di Gui-                                         | _           |
| sa III. 163.                                                             | 164         |
| contro al Duca di Epernone segui-                                        |             |
|                                                                          | 25 <b>e</b> |
| Capi della congiura fatti prigioni da                                    |             |

|                                                                          | •          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                          |            |
| 23                                                                       | 33         |
| Arrigo III. tra' quali il Cardinale                                      |            |
| Borbone III. 30                                                          | 02         |
| Congregazione fatta in Parigi dagli ot-                                  | •          |
| to parlamenti del reame, e quello che si deliberasse 1. 181: 18          |            |
| seguita tra' Realisti ed i Cattolici                                     | )Z         |
| in Surena, con molti trattati e di-                                      |            |
| verse proposte tra l'una parte e                                         |            |
| l'altra, e quello che al fine fosse                                      |            |
| determinato V. 211. 21                                                   | 2          |
| Considerazioni del Re di Navarra con-                                    | _          |
| tro al parere del Principe di Con-                                       |            |
|                                                                          | 66         |
| Considerazioni diverse avute da Cle-                                     |            |
| mente VIII. nell' approvazione del                                       |            |
| Re di Francia, e assoluzione del                                         | ī          |
| Re di Navarra V. 274 e seg                                               | <b>g.</b>  |
| I Consigli timidi e dubbiosi sono soliti                                 | •          |
| per lo più di snervare gli animi, av-                                    |            |
| vilire le forze e corrompère l'oppor-                                    | •          |
| tunità dell'occasioni 1. 53. 5                                           | 04         |
| Consiglieri del Re di Navarra France-<br>sco di Cars e Filippo Lenoncurt | 1          |
| Vescovo di Auxerra I. 14                                                 | : <b>R</b> |
| Consiglio regio fatto l'anno 1561 nel                                    | ,O         |
| quale si distribuirono i governi del                                     |            |
| regno di Francia I. 15                                                   | 7          |
| I Consigli troppo sottili e sforzati so-                                 | 7          |
| gliono spesso produrre contrarj e                                        |            |
| non pensati sini 1. 16                                                   | 9          |
| Consiglio del Gabinetto, e sua origine I. 45                             | 3          |
| d'Alberto Gondi conte di Retz da-                                        |            |
| to al Re di Francia II.                                                  | 7          |
| •                                                                        |            |

|    | •                                                       |
|----|---------------------------------------------------------|
|    | 234                                                     |
|    | Da' Consigli sanguinosi e violenti non                  |
|    | si è mai veduto seguir prospero ef-                     |
|    | fetto II. 138                                           |
|    | È Consiglio da uomo prudente l'astrin-                  |
|    | gere il proprio gusto, e negare la                      |
| F. | propria volontà per venire ad un e-                     |
|    | minente fine II. 382                                    |
| ,  | Consiglio di Monsignor della Nua da:                    |
|    | to al Re di Navarra IV. 252                             |
| ·  | Consiglio de' sedici elegge quattro depu-               |
|    | tati, che andassero a portare le lo-                    |
|    | ro querimonie al Duca di Mena IV. 304                   |
|    | in Parigi, tratta il modo per ab-                       |
| -  | bassare l'autorità del parlamento,                      |
|    | per pater con più facilità sottopor-                    |
|    | re la città o al Duca di Guisa, o                       |
|    | alla protezione immediata del Re                        |
|    | di Spagna IV.  Costituzione di Carlo V. conservata nel- |
| ,  | l'archivio regio, la qual dichiara                      |
| •  | di che età possano i Re di Fran-                        |
|    | cia assumere il governo e l'ammi-                       |
|    | nistrazione de per sè stessi 1. 320                     |
|    | Consulta fatta dal Re di Francia con                    |
|    | i suoi più confederati dopo che eb-                     |
|    | be gastigato i congiurati I. 95. 96                     |
|    | del Re e della Regina per aver                          |
|    | modo d'aver artificiosamente i ca-                      |
|    | pi degli Ugonotti nelle mani 11. 76. 77                 |
| •  | fatta in Loreno da' signori di Gui-                     |
| _  | sa intorno al modo che si potesse                       |
|    | ostare alle forze dell' esercito nemi-                  |
|    | 60 III. 108. 109.                                       |

**V** 

. .

| Consulta fatta da signori di Guisa e                          |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| signori di Loreno, nella quale de-                            |       |
| terminano di far deporte la coro-                             |       |
| na ad Arrigo III. e rinchiuder-                               |       |
| lo in un monasterio III. 163.                                 | 164   |
| Conte di Fuentes generale dell'armi                           | - 0-7 |
| Spagnuole ne' Paesi bassi, con-                               |       |
| tro al Re di Francia VI.                                      | 8     |
|                                                               | 4     |
| fa pubblicamente in faccia de' Francesi decapitar il conte di |       |
| Company VI                                                    |       |
| Gomerone VI.                                                  | 19    |
| delibera di por l'assedio a Cam-                              |       |
|                                                               | . 20  |
| Contestabile è fatto prigione dagli U-                        |       |
| gonotti I.                                                    | 291   |
| liberato di prigione I. 415.                                  | 410   |
| Contestabile Velasco Governatore di                           |       |
| Milano, e generale dell' esercito                             | _     |
|                                                               | 460   |
| Conversione del Re di Navarra e del                           |       |
| Principe di Conde alla fede Cat-                              |       |
| tolica II.                                                    | 127   |
| cerimonie seguite nella chiesa di                             |       |
| San Dionigi in occasione della                                |       |
| conversione del Re di Navarra al-                             |       |
| la fede Cattolica V. 256.                                     | 257   |
| Cossè (Marescial di) generale del-                            | •     |
| l'armi regie II. 72                                           | . 73  |
| Cran città grande, che è posta ne                             | •     |
| confini della Bretagna V.                                     | 101   |
| Creusa siume lontano quattro leghe                            |       |
| da Ciatelleraut II.                                           | Зо    |

| Danvilla (al Maresciallo di ) gover- |       |
|--------------------------------------|-------|
| natore di Linguadoca, e a Monsi-     |       |
| gnor di Monluc luogotenente ge-      |       |
| nerale della Guascogna, il Re        |       |
| commette la cura del distrugge-      |       |
| re gli Ugonotti II.                  | 56    |
| Decreto fatto dal Re di Navarra con- | 00    |
|                                      |       |
| tro a Monsignor Landriano Nun-       | ٠٢.   |
| zio Apostolico IV. 258.              | 239   |
| Decreti fatti pubblicare dal Duca di | 2 0   |
| Mena in Parigi IV.                   | 318   |
| Decreto fatto pubblicare dal Re di   |       |
| Navarra sopra i beneficj eccle-      |       |
| · siastici del regno di Francia V.   | 60    |
| fatto dal Re di Navarra contro       |       |
| l'Assemblea de collegati, da farsi   |       |
| in Parigi V. 267.                    | 168   |
| fatto dal presidente Maestro per     |       |
| impedire l'intento degli Spagnuo-    |       |
| li nel succedere nel regno di Fran-  |       |
| cia V.                               | a 4 R |
|                                      | 248   |
| pubblicato nel parlamento di Pa-     |       |
| rigi, nel qual si dichiarava, che    |       |
| il Duca di Mena restasse privo       |       |
| del carico di luogotenente del re-   |       |
| gno V. 367.                          | 368   |
| pubblicato dal parlamento di Pa-     |       |
| rigi, che ciascuno dovesse presta-   |       |

| •                                                                                                                                  |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                                                                                                    |   | • |
| 237                                                                                                                                | • |   |
| re ubbidienza, e riconoscere per<br>suo Re legittimo e naturale Ar-                                                                |   |   |
| rigo IV. Re di Francia e di Navarra V. 367. 368                                                                                    |   |   |
| Decreto fatto da' Teologi della Sor-<br>bona, i quali al numero di 60 di-<br>chiararono per buona e valida                         |   |   |
| l'assoluzione data al Re V. 368 contro i Gesuiti, fatto da Ar-                                                                     | • |   |
| rigo , quando furono banditi dal<br>regno , il qual decreto è scolpito<br>in una pietra di marmo nella pub                         |   |   |
| blica piazza di Parigi V. 427 e condizioni, stabilite da Clemen- te VIII. nella ribenedizione di                                   |   | • |
| Arrigo IV. Re di Francia V. 475. 476  Deliberazione fatta dal Re e Regina madre d'andare all'assedio di Roano per espugnare gl'In- | 1 | ١ |
| glesi 1. 254 fatta in Tursi dal Re e suo                                                                                           |   |   |
| consiglio II. 31. 32<br>del Duca di Loreno nel muover                                                                              |   | ` |
| l'armi contro gli Ugonotti III. 98. 99 presa da collegati Cattolici di pubblicare la scrittura del Re di                           | • | ` |
| Navarra nell' assemblea di Pari-<br>gi V. 267. 168<br>degli Spagnuoli di far succede                                               |   | • |
| re nel regno di Francia l'infan-<br>te Isabella V. 217. 218                                                                        |   |   |
| Deplorazioni contro al Re di Navar-                                                                                                |   |   |

| 240                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| scuno aveva nella successione del                                       |            |
| regno di Francia IV.                                                    | 26r        |
| Discorso del Duca di Feria fatto nel                                    |            |
| l'assemblea di Parigi V. 217.                                           | 218        |
| Disputa tra il Cardinale di Loreno e                                    |            |
| Tendoro di Beza sopra la fede                                           |            |
| Cattolica, e l'opinione de Calvi-                                       |            |
| nisti I.                                                                | 179        |
| Distribuzione de' carichi fatta da' con                                 | , ,        |
| Distribuzione de carichi fatta da con giurati contro la corona di Fran- |            |
|                                                                         | . 76       |
| Distribuzione de governi del regno di                                   | ٠.         |
| Francia, fatta dal Duca di Me-                                          |            |
| na III.                                                                 | 352        |
| Dissensioni nate tra il Duca di Par-                                    |            |
| ma ed il Duca di Mena IV. 172.                                          | 375        |
| Dissensione nata tra gli Spagnuoli                                      | •          |
| ed il Duca di Mena per la pri-                                          |            |
| gionia del Duca di Nemurs V. 289.                                       | 290        |
| Dolenza che Papa Sisto V. fece con-                                     | •          |
| tro Arrigo III. per causa del-                                          |            |
| la morte del Cardinal di Gui-                                           |            |
| sa III. 343.                                                            | 344        |
| di madama di Guisa con il Du-                                           |            |
| ca di Mena IV.                                                          | 209        |
| Dorlano città assediata, e presa da-                                    |            |
| gli Spagnuoli, i quali per rifarsi                                      |            |
| della strage d'Han tagliano a                                           |            |
| pezzi ogni persona senza riguar-                                        |            |
| do: vi muore gran nobiltà Fran-                                         |            |
| cese, e la terra è saccheggia-                                          |            |
| ta VI.                                                                  | <b>3</b> 3 |
|                                                                         |            |

| 2.41                                                                    | ľ   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| assediata dall' armi Francesi, e                                        | •   |
| quello che seguisse in detto asse-                                      |     |
| dio VI. 157. 168                                                        | 3   |
| Dreux città battuta da tre parti dal-                                   | _   |
| l'esercito del Navarrese V. 230                                         | 5   |
| resta in potere del Re di Na-                                           | _   |
| varra V. 23                                                             | 3   |
| Duca d'Alansone terzo fratello di Car-                                  |     |
| lo IX. Re di Francia II. 150                                            | )   |
| sdegnato con il Re suo fratello                                         |     |
| si fa capo degli Ugonotti, e im-<br>provvisamente parte di Pari-        |     |
| gi II. 233, 23                                                          | A   |
| Duca Alessandro di Parma rassegna                                       | +   |
| il suo esercito, lo mette in ordi-                                      |     |
| nanza, e s'invia al soccorso di                                         |     |
| Roano IV. 360. 36                                                       | I   |
| morto il Pontefice costringe l'e-                                       |     |
| sercito a seguitarlo in Francia, e                                      |     |
| gli promette pagarlo del suo IV. 36                                     | Q   |
| vien ferito in un braccio sotto                                         |     |
|                                                                         | I   |
| abbandona l'esercito Francese,                                          |     |
|                                                                         | 3   |
| Duca d'Angiò secondo fratello del Re                                    | ٠,  |
| di Francia I. 36                                                        | J   |
| parte da Parigi con gran nume-                                          |     |
| ro di gente per affrontarsi con<br>l'esercito degli Ugonotti 1. 423. 42 | . K |
| muove il suo esercito ad acqui-                                         | 2J  |
| star Cognac I. 504. 50                                                  | 55  |
| eletto Re di Polonia il di g                                            | ,,  |
| <u>-</u> _                                                              | ĵœ  |
| Davila Vol. VI. 16                                                      | _   |

| 243                                  |            |
|--------------------------------------|------------|
| Duca di Buglione per salvar la vita  |            |
| fugge dall'esercito e si riduce in   |            |
| Ginevra, ove mori III.               | 156        |
| Duca di Dueponti conduttore della    |            |
| gente Tedesca resta morto per        |            |
| viaggio I.                           | 518        |
| Il Duca d'Epernone per soddisfare    |            |
| a' fini del Re, rinuncia il gover-   |            |
| no della Normandia, e s' allon-      |            |
| tana dalla corte III.                | 233        |
| Dichiarato dal Re Ammiraglio del re- |            |
| gno e governatore della Norman-      |            |
| dia III.                             | 170        |
| Duca di Feria ed altri ambasciatori  |            |
| Spagnuoli rappresentano al Duca      |            |
| di Mena le pretensioni che il Re     |            |
| di Spagna aveva di far succedere     |            |
| l'Infante Isabella nel Reame di      |            |
| Francia. V.                          | 179        |
| , riveve pubblica e solenne audien-  |            |
| za dagli Stati, e quello che esso    |            |
| domandasse. V. 206                   | 207        |
| Duca di Giojosa determinò di venire  |            |
| a battaglia con il Re di Navar-      |            |
| ra. III.                             | 93         |
| , nel passare il fiume Tar presa     |            |
| la fuga da Realisti rimane som-      |            |
| merso nell'acqua. V.                 | IQQ        |
| , dopo la morte del fratello, esce   |            |
| della religione de Cappuccini, e     | c          |
| tornò al secolo. VI.                 | 6 <b>0</b> |
| Duca di Guisa unito con il Cardinale |            |
| ebbe sempre intenzione d'abbas-      |            |

|                                     | 243         |
|-------------------------------------|-------------|
| sare la casa di Momorausi. I.       | <b>4</b> 9  |
| è dichiarato dal Re di Francia      |             |
| luogotenente generale del regno. I. | 84          |
| abbattendosi a caso in una ra-      | ••          |
| dunanza di Ugonotti gli scaccia     |             |
| per forza d'armi, ed egli resta     |             |
| ferito. I.                          | 200         |
| con altri Cattolici suoi confe-     |             |
| derati determina di levare il       |             |
| Re di mano della Regina ma-         |             |
|                                     | 200         |
| è dichiarato dal Re e dalla Re-     | 3           |
| gina generule dell' armi. I.        | <b>2</b> 99 |
| parte con l'esercito da Blanvil-    | -9 <b>3</b> |
| la, e s' invia all' acquisto della  |             |
| città d'Orleans. I.                 | 301         |
| viene ammazzato a tradimento        | <b>33.</b>  |
| da Giovanni Poletrotto, con gran-   |             |
| dissimo dolore del Re e della Re-   |             |
| gina. I.                            | 308         |
| per la vittoria avuta all' assedio  | •••         |
| di Pottieri fu dal Re fatto su-     |             |
| bentrare in luogo del padre intro-  |             |
| dotto ne consigli confidenti alla   |             |
| partecipazione delle cose segrete   |             |
| del reame di Francia. II.           | 32          |
| impadronito di Parigi , dispensa    |             |
|                                     | 220         |
| è dichiarato da Enrico III. gran    |             |
| mastro del reame di Franciu. III.   | 245         |
| , come fosse fatto ammazzare da     |             |
| Enrico III. Re di Francia. III. 298 | 200         |
| Dung di Guica figlio del Dung mon   | <b>~</b> 99 |
| Duca di Guisa, figlio del Duca mor- |             |
| •                                   |             |

·

.

| 244                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| to, si libera per mezzo d'un Lac-                                         |             |
| chè di prigione. IV. 287                                                  | 288         |
| accompagnato da gran numero di                                            |             |
| nobiltà si congiunge con l'eser-                                          |             |
| cito Cattolico. IV. 288                                                   | 289         |
| s'accorda a seguire il partito del                                        | _           |
| Re con buone condizioni. V. 404                                           | 405         |
| valorosamente entra nella città                                           |             |
| di Marsilia, se ne impadronisce                                           |             |
| e ne discaccia i nemici. VI. 83                                           | 84          |
| Duca di Loreno si dichiara essere in                                      |             |
|                                                                           | 100         |
| Ducu di Mena spedisce a Roma Fran-                                        |             |
| cesco Diù cavaliere Gerosolimi-                                           |             |
| tano a querelarsi avanti la Se-                                           |             |
| de Apostolica della morte de fra-                                         | _           |
| telli. III.                                                               | 347         |
| per vendicare la morte de fra-                                            |             |
| telli si fu capo della santa unio                                         |             |
| ne. III.                                                                  | <b>35</b> 0 |
| e dichiarato da' presidenti della                                         | •           |
| lega luogotenente generale del                                            | <b>~</b> ~  |
| regno di Francia. III.                                                    | 35 r        |
| insospettito del marchese di Ma-                                          |             |
| gnele, governatore di Fera, dà                                            |             |
| ordine che fosse ammazzato, co-                                           | - CC        |
| me segui. IV.                                                             | <b>26</b> 6 |
| , arrivato in Parigi fa metter pri-                                       |             |
| gioni quattro de capi del consi-                                          |             |
| glio de' Sedici, e li fa strozza-<br>re. IV.                              | 9           |
|                                                                           | 317         |
| , , , sdegnato dà ordine , che Monsi-<br>gnor Matteucci, commissario del- |             |
| Eur matteacht commisanto agr-                                             |             |

| le genti del Papa, sia fatto pri-<br>gione. V si parte di Parigi inviandosi a<br>Soessons per incontrare gli Am-<br>basciatori degli Stati. V. | 38   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| gione. V si parte di Parigi inviandosi a Soessons per incontrare gli Am- basciatori degli Stati. V.                                            | •    |
| si parte di Parigi inviandosi a<br>Soessons per incontrare gli Am-<br>basciatori degli Stati. V.                                               | •    |
| Soessons per incontrare gli Ambasciatori degli Stati. V.                                                                                       |      |
| basciatori degli Stati. V.                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                | 179  |
| con l'esercito de Cattolici deli-                                                                                                              | -13  |
| bera di por l'assedio a Nojone                                                                                                                 |      |
| città, la quale in pochi giorni gli                                                                                                            |      |
| pervenne nelle mani. V.                                                                                                                        | 190  |
| fa molti tentativi per prolungar                                                                                                               | -3-  |
| la tregua, nè la può ottenere dal                                                                                                              |      |
| Re di Navarra. V. 305                                                                                                                          | 306  |
| ingelosito del conte di Belin, gli                                                                                                             |      |
| leva il governo di Parigi, e lo                                                                                                                |      |
| conferisce al conte di Brissac. V.                                                                                                             | 322  |
| parte di Parigi andandosene al-                                                                                                                |      |
| <b> </b>                                                                                                                                       | 325  |
| leva il suo esercito dal soccorso                                                                                                              | •    |
| di Lnon, ritirandosi con molta                                                                                                                 |      |
| prudenza. V. 383 e sa                                                                                                                          | egg. |
| Duca di Mercurio determina di far                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                | 134  |
| si rimette all'ubbidienza reale                                                                                                                |      |
| con molte favorevoli condizio-                                                                                                                 |      |
| ni. VI. 202                                                                                                                                    | 203  |
| Duca di Mompensieri pone l'assedio                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                | 345  |
| Duca di Nemurs è fatto prigione da                                                                                                             |      |
| Lionesi nel castello di Pietrasi-                                                                                                              |      |
| sa, ed è privato del governo,                                                                                                                  |      |
| succedendo in suo luogo l'Arci-                                                                                                                |      |
| vescovo di Lione. V.                                                                                                                           | 289  |
| Duca di Nevers entrato in Roma l'i-                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                | ,    |

•

| stessa sera va a baciare i piedi al Papa, e domanda proroga di dieci giorni. V posto in iscrittura tutto quello che aveva operato, si parte di Roma mal soddisfatto. V. Duca d'Omala, dichiarato da' Parigini governatore di Parigi. III. Duca di Savoja entra in sospetto per lo sposalizio seguito tra Madama d'Intramonte e l'Ammiraglio di Ciatiglione. II. Duca di Vittemberga principale nella fazione de' protestanti di Germania. I. Durazzo (il signore di) barone Ugonotto, uomo di gran seguito. I. | 301<br>325<br>91<br>337 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Editto fatto pubblicare dalla Regina madre a favore degli Ugonotti. 1 solenne di ordine del gran Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173                     |
| siglio fatto pubblicare contro agli<br>Ugonotti. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 176                     |
| regio contro al Principe di Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170                     |
| dè e suoi aderenti, pubblicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| nella città d'Etampes. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 228                     |
| sprezzato dal Principe e da tutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| gli Ugonotti. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228                     |
| di Ridolfo II. Imperatore contro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

| •                                                                                                                                                                |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| o to the temporal to them a set of                                                                                                                               | 249   |   |
| a Fabio barone di Dona. III. 103 di Gennajo, nel quale è per- messo agli Ugonotti la libertà della loro setta, il raunarsi, le cerimonie e le predicazioni fuori | 104   | , |
| della città. I.  Edmondo (frate) Borgoino, priore de frati di san Domenico per aver consigliato l'omicidio commesso                                              | 182   |   |
| nella persona d'Arrigo III. è sen-<br>tenziato a morte , e sbranato da<br>quattro cavalli. III. 494                                                              | 40 fi |   |
| Effetti perniciosi che partori il Moni-<br>torio pubblicato da Monsignor Lan-                                                                                    | 495   |   |
| Entrata assegnata da Arrigo III. al                                                                                                                              |       |   |
| Duca d'Alansone suo fratello. II.<br>Eperne (presa della città d') dal Re<br>di Navarra. V.                                                                      |       |   |
| Ercole Sfondrato Duca di Monte Murciano nipote di Gregorio XIV. è mandato dal Pontefice in ajuto della lega Ecclesiastica in Fran-                               |       |   |
| cia. IV. 224<br>Ernando Telles Portocarrero, come<br>s'impadronisse della città di A-                                                                            |       |   |
| miens. VI. 143 e<br>Esagerazione fatta dal Duca di Me-<br>na nell'assemblea di Parigi, III.                                                                      | segg. |   |
| Eschevini, così chiamati in Francia i caporioni del popolo. III.                                                                                                 |       |   |
| Escusazione di Lodovico di Conde<br>fatta nel consiglio reale. I.                                                                                                |       |   |

| <b>5</b> 70                            |      |
|----------------------------------------|------|
| Esequie de Re di Francia, e costu-     |      |
| me in esse osservato I.                | 43   |
| Esercito regio mosso contro al Prin-   | •    |
| cipe di Conde. I.                      | 224  |
| (mossa dell') degli Ugonotti, con-     | •    |
| tro l'esercito regio. I.               | 238  |
| degli Ugonotti parte dall' asse-       |      |
| dio di Parigi, e s'incamminò al-       |      |
| la volta di Loreno. I.                 | 419  |
| Eserciti del Re di Francia e degli     |      |
| Ugonotti in campagna, con di-          |      |
| versi accidenti. I. 462                | 467  |
| Esercito (mossa dell') degli Ugonotti  |      |
| alla depredazione di motte città       |      |
| e luoghi della Francia. I. 530         | 53 r |
| Eserciti (due) spediti da Arrigo II.   |      |
| contro gli Ugonotti, l'uno sotto       |      |
| il comando del Duca d'Alanso-          |      |
| ne e l'altro del Duca di Me-           |      |
| na. II. 301                            | 302  |
| Esercito de' Cattolici disfatto dal Re |      |
| di Navarra, ove morì gran no-          |      |
| biltà Francese. I. 131 132             | 134  |
| de' Raitri disfatto dall' esercito     | •    |
| Cattolico, con grandissima mor-        |      |
| talità. III.                           | 150  |
| Malamente si può frenare la licenza    |      |
| d un escreito volontario e non         |      |
| pagato. III.                           | 402  |
| L'Esercito de collegati determina di   | •    |
| andare all'impresa di Caudebec. V.     | 9    |
| della lega rotto sotto Villemur        | 9    |
| con gran mortalità di soldati. V. 99   | 100  |
|                                        |      |

|                                                                          |             | - |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| È necessario coprirsi bene il viso pri-                                  | <b>2</b> 49 |   |
| ma che si stuzzichi il vespajo. III.<br>Eura (fiume) nella bassa Norman- | 177         |   |
| dia. 1V.                                                                 | 47          |   |
| F                                                                        |             | , |
| Fabio dal Monte capitano della sol-                                      |             |   |
| datesca del gran Duca di To-                                             |             |   |
| scana. I.                                                                | 5 <b>23</b> |   |
| Baron di Dona luogotenente del Principe Casimiro, condutto-              |             | - |
| re della soldatesca Svizzera a fa-                                       | •           |   |
| vor degli Ugonotti. III.                                                 | 102         | • |
| Fama (la) talora dal timore e talora                                     | •           |   |
| dalle bocche degli uomini aggran-                                        |             | , |
| dendo le cose in infinito suol'es-                                       |             |   |
| sere suscitata. I sono infiniti quelli che seguono il                    | <i>7</i> 6  |   |
| rumore della Fama e la prosperità                                        |             |   |
| della fortuna. I.                                                        | 224         |   |
| Fame (la) è il più vivo ed il più                                        | <b>-</b>    |   |
| pungente stimolo che sia per sol-                                        |             | • |
| levare la plebe. IV.                                                     | <i>7</i> 5  |   |
| Famiglie del sangue si sono variate                                      |             |   |
| per diversi accidenti, come di Va-<br>lois, Borbone, Orleans, Ango-      |             |   |
| lemme, Vandomo, Alunsone e                                               | •           |   |
| di Mompensieri, I.                                                       | 13          |   |
| Faramondo figliuolo di Marcomiro e-                                      |             |   |
| letto primo Re da' Francesi. I.                                          | 10          | • |
|                                                                          |             |   |
| • •                                                                      |             | • |
| 1                                                                        |             |   |

.

| 250                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| Fatto d'arme seguito tra gli Ugonotti                              |
| ed i Cattolici con gran mortalità                                  |
| di Principi. I. 289 295                                            |
| seguito sotto l'assedio di Roa-                                    |
| no, con danno notabile del Re                                      |
| di Navarra. IV. 383 384                                            |
| seguito a Fontana Francese tra                                     |
| Arrigo IV. e i capi della le-                                      |
| ma V ASA e segar                                                   |
| seguito tra gli Spagnuoli ed i                                     |
| seguito tra gli Spagnuoli ed i<br>Francesi sotto Nojone. VI. 14 15 |
| Fatti (diversi) d'armé seguiti tra l'e-                            |
| sercito Spagnuolo ed il Francese                                   |
| sotto Amiens. VI. 179 e segg.                                      |
| Fazione seguita tra il Duca di Guisa                               |
| e gli Ugonotti , nella quale                                       |
| il Duca su serito d'una sassa-                                     |
| ta. l. 200                                                         |
| Fede (la diversità della) ha sempre                                |
| messo l'armi in mano de'sudditi,                                   |
| sollevato atroci perfidie e fune-                                  |
| ste ribellioni. I. 341                                             |
| Fera (la) si rende in mano di Ar-                                  |
| rigo IV. dopo d'avere sostenuto                                    |
| l'assedio molto tempo. VI. 117                                     |
| Fifer colonnello Svizzero uomo di                                  |
| gran valore. I. 389                                                |
| Filiberto Emanuele Duca di Savoja                                  |
| piglia per moglie Margarita so-                                    |
| rella di Arrigo II. I. 38 39                                       |
| s' abbocca col Re di Francia I. 339                                |
| Ferdinando Medici Gran Duca di To-                                 |
| scana, prende per moglie D. Cri-                                   |
| domine hi anno ha modera mer ore-                                  |

|                                         | 251         |
|-----------------------------------------|-------------|
| stina figliuola del Duca di Lore-       | ,           |
| no, e nipote di Arrigo III. III.        | 202         |
| Figliuoli del Duca Francesco di Gui-    | J           |
| sa domandano con efficace in-           | ,           |
| stunza al Re, che sia proceduto         |             |
| per giustizia contro a quelli che       |             |
| avevano assassinato il padre 1.         | 328         |
| Filippo Huralto, Visconte di Chiver-    |             |
| nì è fatto gran Cancelliere in          | •           |
| luogo del Birago II.                    | 310         |
| Filippo II. piglia per moglie Isabella  |             |
| figliuola di Arrigo II. di Fran-        | , 1         |
| cia I.                                  | <b>38</b> . |
| commette al Duca d'Alva, che            | •           |
| abbracci ogni proposta del Re di        |             |
| Navarra, e lo mantenga in buo-          |             |
| na speranza 1.                          | 62          |
| accetta la protezione della lega        | •           |
| Cattolica con le condizioni stabi-      | •           |
| lite da' suoi agenti a Genvil-          |             |
| <i>la</i> II. 376.                      | 377         |
| Filippo di Lenoncurt Cardinale dà no-   | • •         |
| tizia al Re di Navarra de' trut-        |             |
| tamenti del Cardinale di Van-           | ,           |
| domo ÍV.                                | 249         |
| Filippo Strozzi Fiorentino valoroso ca- | .•          |
|                                         | 277         |
| colonnello del Re di Francia I.         |             |
| fatto prigione dagli Ugonot-            | •           |
| ti I. 526.                              | 527         |
| Fontanablò. Congregazione de'Princi-    | •           |
| pi e ministri della corona a Fon        |             |
| tanablò I. 103.                         | 105         |
|                                         | ,           |

| _ | ۲ | _ |
|---|---|---|
| z | n | z |

| 232                                    |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Forma della confederazione seguita     |             |
| tra' Cattolici, fomentata da' signori  |             |
| di Guisa II.                           | 263         |
| Francesco I. perviene alla corona, fa- |             |
| vori la casa di Borbone, e do-         |             |
|                                        | . 18        |
| Francesco Duca di Guisa destinato      |             |
| alla difesa di Mes contro l'Im-        |             |
| peratore Carlo V. e sua riputa-        |             |
| zione che n' acquistò I.               | 20          |
| Francesco di Memoransi figliuolo mag-  | -3          |
| giore del Contestabile ebbe per        |             |
| moglie Diana figliuola naturale        |             |
| di Arrigo II. 1.                       | 40          |
| Francesco Duca di Guisa ebbe per       | 73          |
| moglie D. Anna da Este I.              | 327         |
| Re Francesco dopo la morte di Ar-      | ,           |
| rigo 11. suo padre, persuaso da'       |             |
| signori di Guisa confert il gover-     |             |
| no della Piccardia a Carlo di          |             |
| Cossė I.                               | 49          |
| Francesco figliuolo d'Arrigo II. suc-  | 73          |
| cede al padre nella corona di          |             |
| Francia in età di anni 16 l.           | 39          |
| Francesco Monsignore di Carnavalet-    | 9           |
| to, ajo del Duca d'Angiò I.            | 423         |
| Francesco di Cleves Duca di Ne         | т           |
| vers I.                                | <b>2</b> 70 |
| Francesco Duca d'Alansone, dopo la     | -/-         |
| coronazione del Duca d'Angiò           |             |
| Re di Polonia suo fratello, suc-       |             |
| cesse in suo luogo II.                 | 164         |
| Francesco di Borbone Principe di       |             |
|                                        |             |

.

.

.

.

| •                                    |               |   | • |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|---|
| •                                    |               |   |   |   |
|                                      | •             |   |   | • |
|                                      | •             |   |   |   |
|                                      |               |   | , |   |
| •                                    |               |   | - |   |
|                                      |               | - |   |   |
| •                                    |               |   |   |   |
|                                      | <b>253</b>    |   |   |   |
| Conti generale dell'esercito degli   |               |   |   |   |
|                                      | _             |   |   |   |
| Ugonotti III.                        | 146           |   |   |   |
| Francesco di Borbone Duca di Mom     | •             |   | - |   |
| pensieri, & dichiarato governatore   | e .           |   |   |   |
|                                      |               |   |   |   |
| di Normandia III.                    | <b>2</b> 39   |   |   |   |
| nel ritornare al governo di Nor-     | •             |   |   |   |
| mandia, morì l'anno 1592. V.         | <b>35</b>     |   |   |   |
| Francesi d'onde ebbero origine, e ne |               |   |   |   |
| tomai addiena si demandane           | _             |   |   |   |
| tempi addietro si domandarone        |               |   |   |   |
| Franchi I.                           | 8             |   |   |   |
| eleggono un Re, con condizione       | 9             |   |   |   |
| che il regno fosse ereditario nel    | ,<br>,_       |   |   |   |
| la sura disa sura a T                |               |   |   |   |
|                                      | 9. 1 <b>0</b> |   |   |   |
| , elessero il Re Faramondo uno       | )             |   |   |   |
| de figliuoli di Marcomiro I.         | 10            |   |   |   |
| divisi in due fazioni, Cattolici     |               |   | • |   |
| Transati I                           |               | ` |   |   |
| Ugonotti I.                          | 165           |   |   |   |
| assaltano le Gallie possedute da     | •             |   |   |   |
| Romani I.                            | 11            |   |   |   |
|                                      | ••            |   |   |   |
|                                      |               |   |   |   |
| ,                                    |               |   |   |   |
| G                                    |               |   |   |   |
| -                                    |               |   |   |   |
|                                      |               |   |   |   |
| 0.311 1.1.11.7                       |               |   |   |   |
| Gallie possedute dagli Imperatori Ro | )-            |   |   |   |
| mani I.                              | 11            |   |   |   |
| Gasparo di Colignì governatore del   |               |   |   |   |
|                                      |               |   |   |   |
| l'isola di Francia e della Pic       |               |   |   |   |
| cardia I.                            | 48            |   |   |   |
| Gesparo Coligni signore di Ciatiglio | •             |   |   |   |
| ne figliuolo d'una sorella del Con   | _             |   |   |   |
|                                      |               |   |   |   |
| testabile Memoransi ammiruglio       | _             |   |   |   |
| del mare I.                          | 26            |   |   |   |
|                                      |               |   |   |   |

| 254                                   |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ammiraglio di Francia, France-        |           |
| sco ed Odetto suoi fratelli, son      |           |
| dichiarati ribelli del regno I.       | 252       |
| d'ordine di Carlo IX. vien fat-       |           |
| to ammazzare, e lo strazio che fu     |           |
| fatto del suo cadavero II. 124. 128.  | 129       |
| Gaspuro conte di Scombergh di nazio-  | Ū         |
| ne Tedesca, uomo di grandissi-        | •         |
| mo valore e favorito dal Re di        |           |
| Navarra V.                            | 164       |
| La Germania è perfetta ed indeficien- |           |
| te miniera di gente d'armi II.        | <b>53</b> |
| Guisa (i signori di) insospettiti del |           |
| Re di Francia, propongono di          |           |
| fare una lega con i loro aderen-      |           |
| ti II. 257.                           | 258       |
| Gheusei setta d'eretici I.            | 385       |
| Giachelina Duchessa di Mompensie-     |           |
| ri I.                                 | 135       |
| Giacopo Saga uomo del Re di Na-       |           |
| varra, d'ordine della Regina          |           |
| madre segretamente è fatto pri-       |           |
| gione I.                              | 111       |
| Giacomo Davide signore di Peron       |           |
| amato dal Cardinale di Vando-         |           |
| mo IV.                                | 247       |
| introdotto dal Baron di Sali-         |           |
| gnac a praticare intrinsecamen-       |           |
| te con il Re di Navarra V.            | 228       |
| Gesuiti (padri) l'anno 1594 sono      |           |
| banditi e discacciati da tutto il     |           |
| regno di Francia V.                   | 427       |
| Giornata tra l'esercito Cattolico ed  | •         |

ŧ

|                                       | 200  |
|---------------------------------------|------|
| Ugonotto, ove successe grandis-       |      |
| sima mortalità I. 500. e s            | egg. |
| Don Giovanni Manriquez ambascia-      | 00   |
| tore del Re Cattolico alla co-        |      |
| rona di Francia 1.                    | 183  |
| Giovanni Poletrotto uccide a tradi-   |      |
| mento il Duca di Guisa I. 307.        |      |
| è fatto prigione, e per il delitto    |      |
|                                       | 309  |
| Giovanni Bodino uno dei deputati del- | 3    |
| in plebe de' Cattolici II.            | 287  |
| Giovanni Corraro per la repubblica di |      |
| Venezia ambasciatore in Francia I.    | 401  |
| Giovanni Francesco Morosini Vesco.    |      |
| vo di Brescia è mandato da Pa-        |      |
| pa Sisto V. nunzio in Francia III.    | 249  |
| Giovanni Toccardo Abate di Bello-     | .,   |
| sanna, maestro e confidente del       |      |
| Cardinal di Vandomo IV.               | 246  |
| Giovanni Mocenigo Ambasciatore di     |      |
| Venezia: suo consiglio dato al Re     |      |
| di Navarra IV.                        | 268  |
| Giovanni Maestro presidente del par-  |      |
| lamento di Parigi in luogo del        |      |
| Brissone V.                           | 152  |
| Giovanni Castello confessa l'enormità | •    |
| del parricidio tentato contra Ar-     |      |
| rigo III. evien sentenziato ad una    |      |
| crudelissima morte V.                 | 427  |
| Girolamo Grolotto Bagli d'Orleans     | • •  |
| imputato d'avere avuto intelligen     |      |
| za con gli Ugonotti vien carce-       |      |
| rato I.                               | 127  |
|                                       |      |

- -

| <b>2</b> 56                             |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Giudici delegati sopra la causa de'     |            |
| Principi di Borbone I. 132.             | 133        |
| Giudizio dell'eresia commesso ai Ve-    |            |
| scovi I.                                | 177        |
| Giuri (il baron di) ferito in una spal- | • •        |
| la gravemente sotto Roano IV.           | 390        |
| Goffredo della Barra signore della      |            |
| Renaudia, Calvinista, prese il prin-    |            |
| cipale assunto nella congiura con-      |            |
| tro il Re di Francia I.                 | 76         |
| ucciso dal paggio del signor di         |            |
| Pardigliano I.                          | 89         |
| Governatore di Roano nel tempo          | Ū          |
| che la città era assediata, per         |            |
| mostrare di non stimare i nemi-         |            |
| ci, fa correre alla quintana IV. 389.   | 390        |
| Nel governo bisogna far quanto si può,  | •          |
| e non quanto si vuole I.                | 343        |
| Guadagni abate Fiorentino, favorito     |            |
| di Carlo IX. II. 146.                   | 201        |
| Guerre. Principiare le guerre dalle     |            |
| querimonie e da' lamenti, non è         |            |
| altro che sonare la tromba pri-         |            |
| ma dell'assalto, per dare spazio        |            |
| a' nemici di prepararsi alla dife-      |            |
| sa I-                                   | <b>5</b> 3 |
| il suscitare le guerre civili è pro-    |            |
| prio di coloro che si ritrovano in      | _          |
| fortuna o lubrica o disperata I.        | 206        |
| non si perdono le guerre sebben         |            |
| si perde un fatto d'arme II.            | 53         |
| Guglielmo, uno de' Duchi di Sassonia,   |            |
| e Carlo marchese di Bada accet-         |            |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 257 |
|-----------------------------------------|-----|
| tano stipendio dal Re di Fran-          |     |
| cia I.                                  | 338 |
| Guglielmo Nassau Principe d' Oran-      |     |
| ges I.                                  | 516 |
| Guglielmo Giovanello Bagli di San-      |     |
| serra precipitato entro un pozzo II.    | 163 |
| Guglielmo della Marcia Duca di Bu-      |     |
| glione III.                             | 103 |
| Guido Cavalcanti Fiorentino, uomo       |     |
| di gran prudenza e sagacità nel         |     |
| trattare negozj I.                      | 325 |
| Guitri (monsignore di) Francese, e      |     |
| Lodovico Ronfo Alemanno, am-            |     |
| bi generali degli Ugonotti III.         | 104 |
|                                         |     |
| н                                       |     |
| n                                       |     |
| TP 0 . Y 28 77131 Y 3                   |     |
| Harfleur si rende all ubbidienza del    |     |
| Re. V.                                  | 343 |
| Harle presidente nel Parlamento di      | _   |
| Parigi. V. 367                          | 432 |
| Hertre (sig. d') governatore d'Alan-    | _   |
| sone. V.                                | 12  |
| Honsleur città nella Normandia bas-     | _   |
| sa, come sia situata. V.                | 344 |
| si rende in mano del Duca di            |     |
| Mompensieri. V.                         | 351 |
| Hudan (d) Lodovico sig. di Villers,     |     |
| maresciallo di campo del Duca           |     |
| di Mena. V.                             | 453 |
| Humieres (sig. d') V.                   | 12  |
| Davila Vol. VI. 17                      |     |

| Impulazione data da Andelotto al                      |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Duça d'Omala. I.                                      | 35 <b>z</b> |
| Imprese (le grand') hanno posta la                    |             |
| loro prosperità nella prestezza. I.                   | 53          |
| Indurno si batte il tronco, benchè al-                |             |
| to ed eminente sia l'albero, quan-                    |             |
| do se gli lasciano le radici abili                    |             |
| a mandar fuori nuovi rampolli. I.                     | 97          |
| Inganna e quelli che già sono entrati                 | •           |
| in sospetto, è difficile. I.                          | 388         |
| Inglesi passano nel Regno di Fran-                    |             |
| cia, e mettono presidio nella città                   |             |
| di Diepe e di Roano I. 253                            | 254         |
| s' arrendono e restituiscono alla                     | •           |
| Regina madre la piazza di Avro                        |             |
|                                                       | 319         |
| Instanza fatta dagli Ambasciatori re-                 |             |
| gj a Papa Sisto per l'assoluzio-                      |             |
| ne di Arrigo III. III. 357                            | 358         |
| Instruzione data dal Cardinale di Pia-                |             |
|                                                       |             |
| cenza a Monsignor Montorio, quello che contenesse. V. | 283         |
| Intimazione fatta dal Re di Francia                   | •           |
| agli Ugonotti, e sua risposta. 1.                     | 406         |
| Intramonte (inadama d') Savojarda,                    | •           |
| è sposata dall'Ammiraglio di Cia-                     |             |
|                                                       | ı 82        |
| Ippolito da Este Cardinale di Ferra-                  |             |

| ra, Legato del Pontefice alla co-                                                                  | a5g  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rona di Francia. I  . Picco conte della Mirandola, restò morto nella battaglia di                  | 183  |
| Brissac I.  Isola (sig dell') Ambasciator del Re Cristianissimo alla Sede Aposto                   | 505  |
| <u> </u>                                                                                           | 203  |
| lica. 1.  Isola di Francia, dove situata. 1.  Issoria città della provincia d'Over-                | 48 ' |
| nia, distrutta dal Duca d'Alan-<br>sone. II.                                                       | 303  |
| <b>L</b> .                                                                                         |      |
| Lega Cattolica suscitata da'signori di                                                             |      |
| Guisa, ed a che effetto. 11.  Lanzichinechi (il colonnello) fatto prigione dal Duca di Mena, se    | 352  |
| ne fugge dalle guardie. V.  Legge Salica, perche così detta, a  che fine stabilita, e sua prima o. | 192  |
| rigine. 1.                                                                                         | 10   |
| confermata dagli stati. I.  Leggi del Regno proibiscono il poter                                   | 14   |
| tener più di una dignità e più di<br>un governo. I.<br>Leonora (madama) moglie del Prin-           | 48   |
| cipe di Conde. I.                                                                                  | 314  |
| Lettera scritta senza nome, con pro-<br>testare la morte alla Regina ma-                           |      |
| dre. I.                                                                                            | 379  |

| <b>2</b> 60                             |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| scritta da Arrigo III. al Duca          |             |
| di Mena. III.                           | 348         |
| scritta da Gregorio XIV. al Du-         | 7           |
| ca di Mena, e vescovo di Pia-           | •           |
| cenza. IV.                              | 225         |
| pervenuta accidentalmente nelle         |             |
| mani del Re di Navarra, per la          |             |
| quale scopre tutt'i pensieri del        |             |
| Curdinal di Vandomo e suoi a-           |             |
| derenti. IV.                            | 250         |
| scritta dal Cardinal Gondi in sua       |             |
| discolpa a Clemente VIII. V.            | . 78        |
| Libro pubblicato da un ministro di      | , ,         |
| Orleans contro la potestà regia. I.     | 378         |
| Lignieres (il capitano Ugonotto) uno    | , ,         |
| delli congiurati, dà notizia al Re      |             |
| ed alla Regina madre della qua-         |             |
| lità e numero della congiura. I.        | 88          |
| Ligneroles (monsignor di) favorito      |             |
| dal Duca d'Angià, il quale per          |             |
| avergli il detto Duca conferito un      |             |
| segreto vien dal Re fatto ammaz-        |             |
| zare. II.                               | 96          |
| Lione (città di) prima a ribellarsi, ed | •           |
| ultima a tornare all'ubbidienza         |             |
| regia. I.                               | <b>338</b>  |
| so/levata contro il Duca di Ne-         |             |
| murs suo governatore, tenta di          |             |
| farlo prigione. V.                      | 285         |
| Laon, città assediata da Arrigo         | ٠           |
| IV. Re di Francia , e quel-             |             |
| lo che seguisse in detto asse-          | 200         |
| dia. V. 355 372 387                     | 38 <b>8</b> |

|                                       | ,               |
|---------------------------------------|-----------------|
|                                       |                 |
| -                                     |                 |
|                                       |                 |
|                                       |                 |
|                                       |                 |
|                                       | 261             |
| Take to Take heart the week to        | 201             |
| Lodovico Antinori Fiorentino confi-   | •               |
| dentissimo ministro del Papa in       |                 |
| Avignone. I.                          | <b>33</b> 9 ′ . |
| Lodovico IX. di questo nome ascritto  |                 |
| nel numero de Santi, e sua pro-       |                 |
| genie. 1.                             | 1 <b>5</b>      |
| Origine della famiglia di Valois e di |                 |
| Borbone. I.                           | 1 <b>5</b>      |
|                                       | 1.5             |
| Lodovico di Condè fratello del Re     |                 |
| Antonio di Navarra apparentato        |                 |
| con la famiglia di Momoransì. I.      |                 |
| Principe di Condè mandato Am-         |                 |
| basciatore al Re Cattolico per        |                 |
| confermare la pace stabilita, e       | •               |
| l'affinità contratta. I.              | 46              |
| con i Principi suoi congiunti fa      | •               |
| assemblea alla Fertè, con una         |                 |
| nuova esortazione a muover l'ar-      |                 |
|                                       |                 |
| mi contro il Re di Francia. I.        | <b>63</b>       |
| fatto prigione d'ordine del Re in     |                 |
|                                       | 129             |
| (appellazione di) di Conde por-       |                 |
| tata nel consiglio reale. I.          | 133             |
| va ad occupare Orleans città          |                 |
| principale del reame. I. 211          | 213             |
| di Condè ed Ammiraglio di Cia-        |                 |
| tiglione, escono fuori d'Orleans,     | •               |
| con il loro esercito per opporsi      | •               |
| all'armi regie. I.                    | 224             |
| incammina il suo esercito per         |                 |
|                                       |                 |
| abbattere la città di Parigi. I. 273  | 2'/4            |
| con il suo esercito dà l'assalto      |                 |
| alla città di Parigi. I.              | 276             |

| 262                                   |            |
|---------------------------------------|------------|
| vien fatto prigione dal Duca di       |            |
| Guisa, il quale usò contro di es-     |            |
| so, benche nimicissimi, cortesia      |            |
|                                       |            |
| inestimabile. I.                      | 297        |
| e liberato di prigione. I.            | 315        |
| per mantenere l'esercito degli U-     |            |
| gonotti, risotve di vender li beni    |            |
| delle Chiese, che erano nella         |            |
| Santongia. I.                         | 491        |
| resta morto dall' esercito regio      | .,         |
| nella buttaglia di Bassac. I.         | 503        |
| Gonzaga primogenito di Lederi-        |            |
| co Duca di Mantova. I.                | 354        |
|                                       | UU4        |
| Gonzaga Duca di Nevers di             | •          |
| Piemonte viene con gran gente         | <b>-</b> N |
| a soccorrer il Duca d'Angiò           | 343        |
| principale tra i Cattelici colle-     |            |
| gati. II.                             | 365        |
| è spedito dal Re di Navarra           |            |
| Ambasciatore a Roma per ren-          |            |
| dere a suo nome l'obbedienza al       |            |
| Pontefice. V. 267                     | 268        |
| Loira (fiume) divide per mezzo quasi  |            |
| tutto il Reame della Francia. 1.      | 486        |
| Loreno (signori di) uomini di risolu- | 700        |
| ta natura, I,                         | +24        |
| see temper of T                       | -54        |

## M

| Maddalena di Roja suocera del Prin-   |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| cipe di Condè, è condotta pri-        |                     |
| gione in san Germano. I.              | 130                 |
| Male soddisfazioni nate tra il Duca   |                     |
| di Mena ed il Duca di Par-            |                     |
| ma. IV. 374                           | 375                 |
| Manifesto di Lodovico di Conde do-    | •                   |
| po ch'egli ebbe preso Orleans. I.     | 216                 |
| pubblicato dagli Ugonotti e dalla     |                     |
| Regina Giovanna I. 463.               | 464                 |
| del Duca d'Alansone contro Ar-        |                     |
| rigo III. suo fratello II. 224.       | 225                 |
| pubblicato dalla lega de Cattoli-     |                     |
| ci, sottoscritto dal Cardinal di      |                     |
| Borbone II.                           | <b>3</b> 9 <b>5</b> |
| del Re di Navarra per sincerarsi      | ,-                  |
| appresso Arrigo III. II.              | 457                 |
| del medesimo pubblicato in Ciar       |                     |
| tres V. 167.                          | 168                 |
| Marcomiro signore della Franconia     |                     |
| pudre del Re Faramondo primo          |                     |
| 'Re de' Francesi I.                   | 10                  |
| Madama Margherita sorella di Carlo    | ,                   |
| II. Re di Francia viene sposata       |                     |
| dal Principe di Navarra II.           | 92                  |
| La Marna è chiamata volgarmente       |                     |
| la nutrice della plebe di Parigi III. | 178                 |
| Marsilia città, come sia situata ed   |                     |
| ordinata nel governo VI. 75. a s      | egg.                |
| sollevata II.                         | 417                 |

| 264                                      |     |
|------------------------------------------|-----|
| Marsilio Landriano (monsignor) man-      |     |
| dato nunzio in Francia da Gie-           |     |
| gorio XIV. IV.                           | 225 |
| Massimiliano II. Imperatore II.          | 82  |
| Matrimonio seguito tra il Duca di        |     |
| Guisa e Caterina di Cleves II.           | 89  |
| Matteucci (monsignor) nunzio Apo-        | Ŭ   |
| stolico residente in Venezia, par-       |     |
| te improvvisamente per avere la          |     |
| Repubblica riconosciuto Arrigo           |     |
| Borbone per Re di Francia III.           | 506 |
| Merovingi stirpe reale 1.                | 15  |
| Marescialli di Momoransi e di Cossè      |     |
| partecipi de' segreti del Duca           |     |
| d'Alansone son carcerati II.             | 173 |
| Meroveo successore di Clodione Re ac-    |     |
| quistò la Gallia Celtica, e pro-         |     |
| pagò l'imperio sino alla città di        |     |
| Parigi I.                                | 12  |
| Michele dell' Ospitale per la morte      |     |
| d'Olivieri è dichiarato Cancellie-       |     |
| re del Re I.                             | 103 |
| per causa di sospetto viene privato      |     |
| del carico, e fatto allontanare dal      |     |
| la corte I.                              | 465 |
| Mignoni, così son chiamati i favoriti    | _   |
| da Arrigo III. II.                       | 316 |
| Miserie sofferte dui Parigini nell' as-  |     |
| sedio di Parigi l'anno 1590 IV. 126.     | 127 |
| Mombruno che aveva svaligiato per in-    |     |
| nanzila famiglia del Re Arrigo, pre-     |     |
| so in vattaglia fu fatto giustiziare II. | 227 |
| Qualità della Monarchia convenendi       |     |

| ' <b>s</b>                              | 165             |
|-----------------------------------------|-----------------|
| e proporzionate a coloro, che a         | •               |
| spirano a dilatazione di dominio        |                 |
| e a grandezza d'acquisti I.             | 9               |
| Monasterio di san Michele in Eremo      | •               |
| distrutto dagli Ugonotti I.             | <b>492</b>      |
| di Brantonna saccheggiato da'           |                 |
| Tedeschi II.                            | 10              |
| Mongomeri (conte di ) e monsignor       |                 |
| di Colombiera condottieri della sol-    |                 |
| datesca Inglese I.                      | <b>3</b> 06     |
| Moneta stampata con l'effigie della     |                 |
| Regina di Navarra da una parte, e       |                 |
| dall' altra quella del Principe con     |                 |
| queste parole: Pax certa, Victo-        |                 |
|                                         | 511             |
| Monsignor di Mongomeri ed il Vida-      | ,               |
| me di Ciartres come salvassero          |                 |
| la vita II. 127.                        | 128             |
| Mongomeri ( conte di ) come ribello     |                 |
| fu giustiziato in Parigi II.            | 188             |
| Monitorio d'ordine del Pontefice inti-  |                 |
| mato alla Regina d'Inghilterra 1.       | 33 <sub>1</sub> |
| fatto intimare da Papa Sisto ad         |                 |
|                                         | 413             |
| pubblicato da monsignor Landria-        | •               |
| no nuncio Apostolico, contro gli        |                 |
| eretici IV.                             | <b>255</b>      |
| Montigni (signor di) come fosse ucciso  |                 |
| da un soldato Spagnuolo VI. 29          | . 3o            |
| Monsignor Montorio restato ammalato     |                 |
| in Lione, spedisce la sua com-          |                 |
| missione per le poste a Roma V.         | 283             |
| Monsignore di Morvillieri in luogo del- |                 |

•

| 300                                   |            |
|---------------------------------------|------------|
| l'Ospitale è dichiarato gran Can-     |            |
| celliero di stato I.                  | 465        |
| Monte di santa Caterina preso dall'e- | •          |
| sercito regio I.                      | 26r        |
| Malattia e morte del Re France-       |            |
| sco 11. 1, 136.                       | 139        |
| Morte del Generale della fanteria re  | 109        |
|                                       |            |
| gia I.                                | <b>249</b> |
| di Carlo 1X. Re di Francia II.        |            |
| del Duca d'Alansone II.               | 345        |
| del Puca di Giojosa seguita nel-      |            |
| la battaglia avuta con il Re di       |            |
| Navarra a Cutràs III.                 | 133        |
| del Cardinale di Guisa, fatto         |            |
| morire d'ordine d'Arrigo III.         |            |
| 0                                     |            |
| 27                                    |            |
| N                                     |            |
|                                       |            |
| Nantes luogo dell' assemblea degli U- |            |
| gonotti I.                            | R          |
| Nazione Francese divisa in tre ordi-  | 70         |
|                                       |            |
| ni, e uso loro net far t'assem-       |            |
| blee I.                               | 117        |
| Negligenza, difetto ordinario degli   | -          |
| Ugonota 1.                            | 286        |
| Niccolò Cardinale di Pellevè fu al    | •          |
| tempo di Papa Gregorio XIII. II.      | 268        |
| Niccolò Polledro scopre la congiura   |            |
| de' Parigini ad Arrigo III. III.      | 174        |
| Niccolò Bastardo gran priore di Fran- | / V        |
| eia contrasse la sposalizia per       |            |

| ,                                                   | 267   |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Ferdinando Medici gran Duca di                      | •     |
| Toscana III.                                        | 292   |
| Toscana III.<br>Nojone città posta ne confini della | •     |
| Sciampagna, assediata dal Re di                     |       |
|                                                     | 270   |
| Navarra IV resa della medesima in mano del          | ,     |
| Re di Navarra IV.                                   | 277   |
| Nua (monsignore della) essendo man-                 | ′ ′   |
| dato da Carlo Re di Francia per                     |       |
| governatore della Rocella affine                    |       |
| di esortare i Rocellesi all'obbe-                   |       |
| dienza, vien pervertito da'medesimi                 |       |
| Ugonotti, ed accetta il generalato                  |       |
| delle loro armi II. 146.                            | 147   |
| suscita nuova sollevazione II.                      |       |
| disgustato degli Ugonotti torna                     | - / - |
| al campo Cattolico II.                              | 145   |
| resta morto d'una archibugiata                      | -4-   |
| nel voler riconoscere un posto IV.                  | 322   |
|                                                     |       |

Odetto di Ciatiglione travestito da marinaro fugge in Inghilterra; poscia fu fatto ambasciutore degli Ugonotti appresso la Regina I. 462. 463
Offerta fatta dallo Ambasciatore di Arrigo III. a Don Michel Peretti, per ottenere l'assoluzione da Papa Sisto III. 359. 360
Officio passato dall' Ambasciatore re-

| sidente per nome della Regina           |      |
|-----------------------------------------|------|
| di Francia con la repubblica di         |      |
| Venezia I. 368.                         | 36a  |
| Oliviero (Francesco) richiamato alla    | 9    |
| corte I.                                | 47   |
| sua morte I.                            | 215  |
| Omala (cavaliere d') resta morto nel-   |      |
| l'impresa di san Dionigi IV.            | 215  |
| Ordinanza dell' esercito Cattolico uni- |      |
| to con quello del Pontefice e del       |      |
| Re di Spagna IV. 361.                   | 362  |
| Ordini dati dal Duca di Guisa a' Pa-    |      |
| rigini per la distruzione degli U-      |      |
|                                         | 115  |
| Ordine di Cavalieri dello Spirito San-  | 110  |
| to instituito da Arrigo III. l' an-     |      |
| no 1579. II.                            | 320  |
| Ordini dati da Arrigo III. per far      | 020  |
| mettere prigioni i capi della con-      |      |
| giura III.                              | 175  |
| dati dal marchese di Belin go-          | 173  |
| vernatore di Parigi IV.                 |      |
| dati dal signor di Villars per la       | 219  |
| difesa di Roano IV.                     | 33 ı |
| Origine della famiglia di Momoransi     | 221  |
| e di Guisa, lontane dalla con-          |      |
| sanguinità della stirpe reale 1. 20     | ٥-   |
| come trattate dal Re Francesco I        |      |
|                                         |      |
| Orleans sede del partito Ugonotto I.    | 214  |
| presa per forza d'armi dal Prin-        |      |
| cipe di Conde I.                        | 214  |
| restituita nelle mani della Regi-       | 2    |
| na I.                                   | 314  |

|                                                                      | <b>26</b> 9  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| descrizione del sito della mede-                                     | 5            |
| sima 1.                                                              | 302          |
| Opinioni diverse nel disporte dell'eser-                             |              |
| cito Cattolico per ostare al ne-                                     |              |
| mico III. 108. e s                                                   |              |
| de' Cattolici, se dovevano dar                                       |              |
| risposta alla scrittu:a presentata                                   | ·            |
| a nome de Cattolici che seguiva-                                     |              |
| no il partito del Re di Navar-                                       |              |
| ra V. 196.                                                           | 197          |
| Ossonvilla ( il signor d' ) generale<br>del Duca di Loreno III. 109. | ; .<br>. 110 |
| Osservazione curiosa fatta sopra la                                  |              |
| morte del cavalier d'Omala IV.                                       |              |
| L'Ozio è nemico naturale della na-                                   | · ·          |
| zione Francese I.                                                    | 78           |
|                                                                      | •            |
| <b>,</b>                                                             |              |

| Pace seguita tra gli Ugonotti ed il  |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Re di Francia, colle sue capito-     | '           |
| lazioni I.                           | 45 <b>o</b> |
| , seguita tra gli Ugonotti ed i Cat- |             |
| tolici li 11 Agosto 1570. II.        | 162         |
| seguita tra i Cattolici e gli Ugo.   |             |
| notti con le condizioni di essa II.  | 241         |
| seguita tra i Rocellesi e Carlo      | - <b></b>   |
| IX. II.                              | 162         |
| ,                                    |             |
| tra i Cattolici e gli Ugonotti se-   |             |
| guita l'anno 1577. II.               | 306         |
| conclusa dal segretario Villeroi     |             |

| 279                                  |          |
|--------------------------------------|----------|
| tra li Parigini e Duca di Guisa      |          |
| con il Re III.                       | 241      |
| bramata da tutti, con molte do-      | T'       |
| glienze fatte contro il Re di Na     |          |
| varra per la sua pertinacia alla     |          |
|                                      | 227      |
| trattata a Vervein da' capi degli    |          |
| trustata a vervent da capt argu      |          |
| eserciti Francesi e Spagnuoli con    | <b>;</b> |
| il Cardinal de Medici ed altri       |          |
| signori aderenti dell'una e del-     |          |
| l'altra corona, tra le dette due     | !        |
| corone VI.                           | 197      |
| pubblicata in Parigi li sette Giu    |          |
| gno l'anno 1598. VI. 204.            | 205      |
| conclusa tra le due corone di        |          |
| Francia e di Spagna li 2 di Mag-     |          |
| gio l'anno 1598. VI.                 | 204      |
| nell'aggiustamento della pace tra    |          |
| la Francia e la Spagna fu rimes-     | •        |
| so per il Duca di Savoja la dif-     |          |
| ferenza del marchesato di Saluz-     |          |
| zo nel Pontefice VI.                 | 204      |
| Papa Pio V. insospettito che'l Re di | •        |
| Francia si buttasse al partito de-   |          |
| gli Ugonotti ordina al' Cardinal     | ļ.       |
| Alessandrino suo nipote, che era     |          |
| in quei tempi legato in Ispagna,     |          |
| di trasferirsi subito alla corte di  |          |
| Francia II.                          | 00       |
| mort l'anno 1572 l'ultimo gior-      | 3.       |
| no d'Aprile 11.                      | 105      |
| Gregorio XIII. successore di         | 100      |
| Pio V. II.                           | 105      |
|                                      |          |

| 278                                                |
|----------------------------------------------------|
| non vuol dichiararsi d'accettare                   |
| in protezione la lega de' Cattoli-                 |
| ci II. 484                                         |
| Sisto manda il Cardinal Gaeta-                     |
| no Legato in Francia per effet-                    |
| tuare la riconciliazione di quel re-               |
|                                                    |
| gno IV.                                            |
| Urbano VII. succede a Papa Si-                     |
| sto, e campò solo dodici gior-                     |
| ni IV. 176                                         |
| Gregorio XIV. succede ad Ur-                       |
| bano VII. IV.                                      |
| mette mano al tesoro di castel                     |
| sant'Angelo accumulato da Sisto                    |
| V. per sovvenire la lega de' Cat-                  |
| tolici, in Francia IV. 225                         |
| per la nuova della sua morte si                    |
| sospesero tutte le cose degli af.                  |
|                                                    |
| fari della lega Cattolica IV. 300. 301             |
| Innovenzo IX.: sua risposta da-                    |
| ta agli Ambasciatori di Francia                    |
| nel principio della sua assunzio-                  |
| ne al Pontificato IV. 358. 359                     |
| soleva dire che li ministri nuovi                  |
| il più delle volte storpiano i ne                  |
| gozj avanti che abbiano tempo d'in-                |
| tenderli IV. 359, 360                              |
| muore il secondo mese del suo                      |
| Pontificato, per la cui morte re-                  |
|                                                    |
| starono confuse le cose della Fran-<br>cia IV. 36• |
|                                                    |
| successe il Cardinale Ippolito Al-                 |
| •                                                  |
| •                                                  |
|                                                    |

| <b>272</b>                              |
|-----------------------------------------|
| dobrandini, qual fu detto Cle-          |
| mente VIII. V. 50                       |
| Clemente I'III. interdice l'anda-       |
| ta del Cardinal Gondi e marche-         |
| se di Pısaho, come sospetti d'e-        |
| resia a Roma V. 78. 79                  |
| fa intendere al Duca di Nevers,         |
| per il padre Possevino Gesuita,         |
| che non debba trattenersi in Ro-        |
| ma più di dieci giorni, nè che al-      |
| cun Cardinale possa trattar se-         |
|                                         |
| co V. 296 manda Don Francesco Aldobran- |
|                                         |
| dini suo nipote in Ispagna per          |
| addolcire l'animo del Re Catto-         |
| lico contro ad Arrigo IV. Re di         |
| Francia V. 468                          |
| Parere del Principe di Condè ed al-     |
| tri signori di ricorrere all'esecu-     |
| zioni dell'armi per farsi restituire    |
| dal Re di Francia i loro dovuti         |
| luoghi I. 52                            |
| Parlamento di Roano spedisce Amba-      |
| sciatori ad Arrigo III. invitandolo     |
| a ridursi nella loro città III. 239     |
| di Parigi decreta che si debba          |
| prestar ubbidienza al Re Arrigo         |
| IV. come a legittimo Principe, e        |
| dichiara, ribelli quelli che neghe-     |
| ranno d'ubbidirlo, e priva del ca-      |
| rico di Luogolenente generale il        |
| Duca di Mena V. 367. 368                |
| si mostra renitente nell'accettu-       |
| 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 |

| ,                                                                                           | 273          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| te il decreto fatto della riconci-<br>liazione del Duca di Mena con                         | •            |
| liazione del Duca di Mena con                                                               |              |
| la corona di Francia VI.                                                                    | <b>66</b>    |
| Pari di Francia son dodici, sei eccle-                                                      |              |
| siastici e sei secolari I.                                                                  | 167          |
| Parigini determinano di far prigione                                                        | •            |
| Arrigo III. loro Re ed il Duca                                                              |              |
| di Epernone III. 163.                                                                       | 164          |
| creano due deputati per formar                                                              |              |
| processo contro Arrigo III. 111. 334                                                        | 335          |
| decretano che nel sacrificio della                                                          |              |
| Messa non sia più fatto orazione                                                            | •            |
| per Arrigo III. III.                                                                        | 383          |
| tentano l'impresa di san Dioni-                                                             |              |
| gi, occupato dal Re di Navar-                                                               |              |
| ra IV.                                                                                      | 212          |
| mal soddisfatti dal marchese di                                                             |              |
| Belin loro governatore IV. 216.                                                             | 217          |
| impauriti, si contentano di rice-                                                           | •            |
| vere nella città un terzo di Spa-                                                           |              |
| gnuoli ed uno di Napolitani IV.                                                             | 222          |
| si sollevano facendo prigioni il                                                            |              |
| <ul> <li>presidente Brissone, il consigliere<br/>del parlamento, e'l consigliere</li> </ul> |              |
| del parlamento, e'l consigliere                                                             |              |
| presidente, e a tutti tre senza pro-                                                        | _            |
|                                                                                             | 307          |
| deliberano di sottoporsi all'ubbi-                                                          |              |
| dienza del Re di Spagna, e forma-                                                           |              |
| no le capitolazioni IV.                                                                     | 3 <b>0</b> 8 |
| Parigi assediato dagli Ugonotti, e                                                          |              |
| quello che seguisse I. 401. e s                                                             |              |
| fa ottocento mila anime 1.                                                                  | 278          |
| in grande strettezza di viveri I.                                                           | 410          |
| Davila Vol. VI. 18                                                                          |              |

| D. m. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 274 Partito de' Politici o de' Malcontenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| onde derivasse II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167         |
| Negli estremi partiti non è cosa lode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107         |
| vole ne salutare il volersi ferma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           |
| re, ed appagarsi de' mezzi II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122         |
| Paolo Sforza condottiere della solda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| tesca Italiana II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20          |
| Penitenze spirituali imposte da Papa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Clemente VIII. ad Arrigo IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Re di Francia V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 476         |
| Pensieri del Duca di Nomurs per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1         |
| impadronirsi della città di Lio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| ne V. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 286         |
| che ebbe il colonnello san Polo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| d'aumentare le sue fortune V. 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 r        |
| Personaggi destinati ad accompagna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| re il Duca di Nevers nella sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ambasceria a Roma V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268         |
| Piazza di Crosil assediata e presa dal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| l'esercito Francese del partito di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Arrigo IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414         |
| Pietro Avanella avvocato del parla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| mento di Parigi scuopre la con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 -         |
| giura degli Ugonotti I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80          |
| Pietro Ernesto Mansfelt (conte) man-<br>dato dal Duca d'Alva con gros-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| so numero di soldati a soccorrere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| il Duca d'Angiò I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 523         |
| Pietro Barriera essendo scoperto dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b> 20 |
| Padre Serafino Banchi Domeni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| cuno Fiorentino della risoluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| fatta di ammazzare il Re di Na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| varra, è fatto prigione, qual con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠           |
| the second of th |             |

|                                                                        | 275                     |   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| fessa il suo delitto ed i compli                                       |                         |   |
| ci V.                                                                  | <b>2.</b> 3 <b>03</b> , |   |
| Pisani (il marchese di) ed il Card                                     |                         | 1 |
| dinale Gondi spediti dal Re di Na                                      |                         | • |
| varra a Roma per ottenere la ri                                        |                         |   |
| conciliazione dal Pontefice V.                                         | 57.                     |   |
| Plessis (il signore di) rivela il tratta                               |                         |   |
| mento di pace tra il Re di Na                                          |                         |   |
| varra ed il Duca di Mena V.                                            |                         |   |
| Poessi, conferenza in esso fatta I.                                    | 47                      |   |
| Politici, cost chiamati i fautori de                                   | ., <sup>17</sup> 9      |   |
| Re di Navarra IV.                                                      | 216                     |   |
| Potestà della Francia si riduce\ all                                   |                         |   |
| congregazione degli stati I.                                           | _                       |   |
| Congregazione degli stati 1.<br>Pottieri città dopo Parigi la più gran | 1 <b>4</b>              |   |
| de che sia nel regno di Francia II                                     |                         |   |
|                                                                        | 7. 248                  |   |
| Contesa di precedenza tra i Princip                                    |                         |   |
| del sangue ed il Duca di Guis                                          |                         |   |
| nella consacrazione di Carlo IX.                                       |                         |   |
| Principi del sangue per consuctudin                                    |                         |   |
| chiamati al governo del regno                                          | l. 40                   |   |
| di Borbone vedendosi esclusi di                                        |                         |   |
| tutte le parti del governo, si ri                                      |                         |   |
| solvone di pensare a' casi loro                                        | I. 50                   |   |
| del sangue reale sono sempr                                            |                         |   |
| stati tenuti bassi da' suoi prede                                      |                         |   |
| cessori per odio che naturalment                                       |                         | • |
| portano a' Re possessori della ce                                      |                         |   |
|                                                                        | 56. <b>5</b> 7          |   |
| Principe di Condè viene liberato d                                     |                         |   |
| prigione ed assoluto dalle impu                                        |                         |   |
| tazioni 1.                                                             | 159                     |   |
|                                                                        | •                       |   |
|                                                                        |                         |   |
|                                                                        | •                       |   |
| `                                                                      |                         | • |
|                                                                        |                         | • |

| <b>37</b> 0                            |      |
|----------------------------------------|------|
| Principi del sangue di ordine del Re   |      |
| si riducono all'assemblea in Or-       |      |
| leans I.                               | 128  |
| Principe Delfino figliuolo del Duca di |      |
| Mompensieri e di Grachelina 1.         | 138  |
| Principi Cuttolici, persuasi dalla Re- |      |
| gina madre, lasciano i governi,        |      |
| e s' allontanano dalla corte re-       |      |
| gia I.                                 | 233  |
| di Germania fautori degli Ugo-         |      |
| notti I.                               | 2/2  |
| Il Principe non può far cosa più vi-   | 444  |
| tuperevole e dannosa a sè stesso,      |      |
|                                        |      |
| che il permettere a' popoli il vi-     | 24-  |
| vere secondo la loro coscienza I.      | 341  |
| Principe di Conde e l'Ammiraglio suo   |      |
| fratello sentendo che il Re gli vo-    |      |
| leva far mettere prigioni, si sal-     | ٠,٢  |
| vano nella Rocella I.                  | 460  |
| Principe Delfino figliuolo del Duca di | 200  |
| Mompensieri 1.                         | 335  |
| Principe di Conde è portato morto dal  |      |
| l'esercito Cattolico per maggior       |      |
| vilipendio sopra di un somaro I.       | 505  |
| Principi di Borbone protettori e capi  |      |
| della religione degli Ugonotti I.      | 510  |
| insospettiti da' trattamenti che il    |      |
| Re di Francia teneva con gli U-        |      |
|                                        | . 82 |
| Principe di Condè sposa Carlotta Cat-  |      |
| terina, sorella del Principe della     |      |
| Tramoglia III.                         | 32   |

| <b>277</b>                                     |  |
|------------------------------------------------|--|
| muore di veleno a san Giovanni                 |  |
| degli Angeli III. 177                          |  |
| Principi d'Olanda si dichiarano non            |  |
| voler esser compresi nella pace,               |  |
| per non voler accordo con gli                  |  |
| Spagnuoli VI. 202. 203                         |  |
| Prodigio apparso l'anno 1590. in No-           |  |
| nancurt IV 45. 46                              |  |
| Prolongazione della tregua per due             |  |
| altri mesi tra i Cattolici e Reali-            |  |
| . ==                                           |  |
| <b>-3</b> -                                    |  |
| Protesto solenne fatto da Arrigo III.          |  |
| di non volere nel suo regno altra              |  |
| religione, che la Cattolica Ro-                |  |
| mana III. 82                                   |  |
| fatto dal Re di Navarra contro                 |  |
| le determinazioni dell'assemblea               |  |
| di Bles III. 272. 273                          |  |
| Protesti fatti dal Duca di Mena alle           |  |
| genti del Pap <b>a e</b> del <b>Re di Spa-</b> |  |
| gna IV. 297                                    |  |
| Protesto fatto dall' Arcivescovo di            |  |
| Lione, di non voler riconoscere                |  |
| per Cattolico e per Re di Fra <b>n</b> .       |  |
| cia il Re di Navarra, senza il                 |  |
| consenso del Pontefice V. 254. 255             |  |
| Provenzali mal soddisfatti dal Duca            |  |
| di Epernone, domandano grazia                  |  |
| al Re Arrigo IV. che gli levi il               |  |
| governo V. 417. e segg.                        |  |
| Proverbio di Alessandro Farnese Du-            |  |
| ca di Parma III. 208                           |  |
| on an Yealing III.                             |  |
|                                                |  |

•

| Quistione | antica | 3: | se   | gli | st | ati | assem- |     |
|-----------|--------|----|------|-----|----|-----|--------|-----|
| brati     | siano  | şu | peri | ori | ql | R   | e II.  | 285 |

## R

| Riconciliazione seguita tra il Duca di |     |
|----------------------------------------|-----|
| Mena e gli ambasciatori Cattoli-       | _   |
| ci V.                                  | 187 |
| Randano (monsignore di) generale       | -   |
| della fanteria regia, resta grave-     |     |
| mente ferito I.                        | 249 |
| Re di Francia con poca dimostrazio-    |     |
| ne d'onore riceve il Re di Na-         |     |
| varra I.                               | 57  |
| chiama all' assemblea tutti li         | ·   |
| Principi del suo reame a Fonta-        |     |
| · · · ·                                | 100 |
| racquistano per forza d' armi Roa-     |     |
| racquastarso per joras a arrono del    |     |
| no, e rotti gl' Inglesi partono del    | •EK |
| regno I. 264.                          | 200 |
| Il Re e la Regina l'anno 1564. visi-   |     |
| tano tutte le provincie del rea-       |     |
| me I. 332.                             | 336 |
| mediante il valore degli Svizzeri      |     |
| si salvano dall'esercito degli U-      |     |
| gonotti 1. 396.                        | 397 |
| J                                      | 51  |

|                                       | <b>27</b> 9     |
|---------------------------------------|-----------------|
| Re di Navarra per determinazione fat- |                 |
| ta nell'assemblea di Vandomo,         | •               |
| va alla corte di Francia I.           | <b>5</b> 6      |
| veduto riuscirgli vani i suoi pensie  |                 |
| ri, determina di ritirarsi in Bier-   |                 |
| na, e viver quietamente I.            | 62              |
| per i suoi interessi risolve d'an-    |                 |
| dare in Ispagna ad accompagna.        |                 |
| re la Regina Isabella I.              | 61              |
| , vedendo le sedizioni di Lodovico    |                 |
| di Condè suo fratello, determina      |                 |
| di mandarlo fuor di Parigi I.         | 198             |
| luogotenențe dell' esercito regio I.  | 224             |
| è ferito d'archibugiata in una        |                 |
| spalla sotto Roano I.                 | <b>2</b> 63     |
| nel farsi condurre da Roano a         |                 |
| S. Moro, morì per viaggio in          |                 |
| Andeli I.                             | 267             |
| Il Re di Navarra ed il Duca di Alan.  |                 |
| sone capi de' Malcontenti son fatti   | _               |
| metter prigioni da Carlo IX. II.      | 173             |
| fugge di Parigi per unirsi con        | _               |
| gli Ügonotti II.                      | 234             |
| muove il suo esercito contro la       |                 |
|                                       | 33 <sub>0</sub> |
| passa alla Rocella in soccorso        |                 |
| degli Ugonotti III.                   | 33              |
| con grande avvedimento unisce         |                 |
| le sue forze per affrontarsi con      |                 |
| l'esercito de' Cattolici III.         | 88              |
| è riconosciuto per Re di Fran-        | 1               |
| cia, e suocessore di Arrigo III.      |                 |
| III. 442                              | . 443           |

•

.

٠,

| _ |    | • | • |   |
|---|----|---|---|---|
| ٩ | D. | r | 3 | n |
| 4 |    |   |   | v |

| ingannato dal Duca di Mena          | ,              |
|-------------------------------------|----------------|
| revoca i salvicondotti concessi pe  | er .           |
| trattar le pace IV.                 | 224            |
| dispone di porre l'assedio all      | a              |
| città di Ciartres IV. 228           | 3. <b>22</b> 9 |
| muove il suo esercito per asse      | e-             |
| diare Roano IV.                     | <b>33</b> 3    |
| avuto avviso della venuta dell'e    | <b>}-</b>      |
| sercito della lega, consulta que    | l-             |
| lo debba fare. IV.                  | <b>3</b> 63    |
| determina di andare ad incon        | •              |
| trare l'esercito nemico per op      | -              |
| porsi alla sua venuta, nel soc      | -              |
| corso di Roano. IV.                 | 363            |
| vien rotto dall' esercito de' Cal   |                |
| tolici, e resta ferito d'un' archi  | -              |
| bugiata. IV.                        | <b>36</b> 8    |
| vedendosi ridotto con poche for     |                |
| ze risolve levar l'assedio di Roa   |                |
| no. IV. 394                         | 4 <b>3</b> 95  |
| nell'assedio di Cran, con perdi     | -              |
| ta di gran parte de suoi, si riti   |                |
| ra a Castel Gontiero. V. 102        | 104            |
| per avvantaggiare i suoi inte       | •              |
| ressi, risolve di mettere l'assedio |                |
| alla città di Dreux. V. 23a         |                |
| stabilisce di farsi Cattolico , e   |                |
| perciò fa convocare gran numero     | •              |
| di Prelati e Teologi, che assistes  |                |
| sero e l'instruissero alla conver   |                |
| sione. V.                           | 253            |
| radunati molti Prelati e Teolo      |                |
| gi in Manta , fa pubblicare che     | 7              |

|                                                                | 281        |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| per li 25 Luglio 1593 in san Dio-                              |            |
| nigi sarebbe andato alla Mes-                                  |            |
| sa. V.                                                         | 254        |
| consecrato e unto in Re di Fran-                               |            |
| cia nella città di Ciartres con                                |            |
| l' olio dell'ampolla che si con-                               |            |
| serva in san Martino nella città                               |            |
|                                                                | 33o        |
| come fosse ricevuto dalla città                                |            |
| di Parigi, e da'medesimi Parigi-                               |            |
| ni conosciuto ed acclamato per                                 |            |
| loro Re. V. 337 e s                                            | segg.      |
| Regina madre con gran desterità ten-                           |            |
| ta di divertir l'animo del Re di                               | 20         |
| Navarra. I.                                                    | 58         |
| propone di mandare il Re di                                    |            |
| Navarra ad accompagnare la spo-                                | 6-         |
| sa Regina Isabella in Ispagna. I.                              | 6 <b>o</b> |
| e li signori di Guisa hanno no-                                | 80         |
| tizia della congiura. I fa restituire il governo dell'armi     | 00         |
| al Contestabile. I.                                            | 155        |
|                                                                | 100        |
| per acquetare le tumultuazioni del Regno, si dispone di conce- |            |
| dere la libertà della coscienza agli                           |            |
| Ugonotti, e di privare li signori                              |            |
| di Guisa delle cariche che tene-                               |            |
|                                                                | 165        |
| ordina che le chiavi del palazzo                               | 100        |
| sieno portate al Re di Navarra. I.                             | 16£        |
| si unisce con il Principe di Con-                              | 104        |
| dè e con l'Ammiraglio di Ciati-                                |            |
| uo o con i amminacio di Cidii.                                 |            |

| 282                                |      |
|------------------------------------|------|
| glione per venire al suo inten-    |      |
| to. I.                             | 189  |
| con molta prudenza cerca di ac-    |      |
| quetare le tumultuazioni, e stabi- |      |
|                                    | 207  |
| si parte da Fontanablò, e torna    | •    |
| in Parigi con il Re e gli altri    |      |
| suoi figliuoli. I.                 | 210  |
| Bianca madre di s. Luigi pren-     |      |
| de il governo del regno per la     |      |
| minorità del figlio. I. '          | 64   |
| Lisabetta d'Inghilterra, desidero- | •    |
| sa di mettere il piede nel Reame   |      |
| di Francia. I.                     | 243  |
| (la) madre ed il Re vanno al       |      |
| l'esercito regio con grand'intre-  |      |
| pidezza d'animo. 1.                | 253  |
| con l'esercito si partono di Roa-  |      |
| no e s'incamminano verso Pa-       |      |
| rigi. I.                           | 275  |
| partono da Parigi per andare a     | -74  |
| trovare l'esercito regio. I.       | 30 r |
| (atto magnanimo che usò la) ma-    |      |
| dre verso di Andelotto capo de-    |      |
| gli Ugonotti. 1.                   | 310  |
| (la) madre s' invia con l'eserci-  |      |
| to all'acquisto d'Avro di Gra-     |      |
|                                    | 818  |
| (la) di Navarra con i figliuoli    |      |
| si ritira nella Rocella ad unirsi  |      |
| con gli Ugonotti. I.               | 460  |
| (la) madre vien lasciata Reg-      | TV   |
| 1 /                                |      |

|                                        | 200         |
|----------------------------------------|-------------|
| gente e Governatrice del Regno         |             |
| di Francia da Carlo IX. II.            | 189         |
| oppressa da febbre, muore l'an-        | •           |
| no 1589. III.                          | 316         |
| d'Inghilterra soccorre l'esercito      |             |
| degli Ugonotti di 150. mila du-        |             |
| cati, due reggimenti di fanteria,      |             |
| a re marsi d'articliaria I             | 306         |
| e 14. pezzi d'artiglieria I.           | 200         |
| è promessa in futuro matrimonio        |             |
| al Duca d'Alansone, fratello di        | 9. 2        |
| Arrigo III. II.                        | 325         |
| Giovanna moglie del Re di Na-          |             |
| varra si parte dai riti della Chie-    |             |
| sa Cattolica ed abbraccia la fe-       |             |
| de degli Ugonotti I. 151. 152.         | 158         |
| di Navarra sdegnata con il Re          |             |
| suo marito si ritirà nella Bier-       |             |
| na I.                                  | 187         |
| suo arrivo in Parigi, ove fu ri-       | ,           |
| cevuta con grand onore II.             | 94          |
| avvelenata con un par di guanti        | 31          |
| mort in quattro giorni II. 108.        | TOO         |
| Renato presidente Birago I.            | 376         |
| Renato Birago gran Cancelliere del     | 0/0         |
|                                        |             |
| reame di Francia, è fatto Car-         | 2           |
| dinale da Papa Gregorio XIII. II.      | 310         |
| Randano (il signor di) generale del-   |             |
| la fanteria regia, resta grave-        |             |
| mente ferito I.                        | <b>2</b> 49 |
| Nella città di Renzi visitando il tem- |             |
| pio del B. Macrovio sogliono i Re      |             |
| di Francia col digiuno di nove         |             |
| giorni, ed altre penitenze ricever     | •           |
| <del>-</del>                           |             |

| 284                                                  |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| la famosa grazia di sanar le scro-                   |             |
| fole II.                                             | 225         |
| Repubblica di Venezia, fu la prima                   |             |
| che riconoscesse Arrigo IV. per                      |             |
| Re di Francia III.                                   | <b>5</b> 05 |
| Rinaldo di Belna Arcivescovo di Bur-                 | _           |
| ges Prelato di gran sapere III.                      | 372         |
| Risposta fatta dal parlamento di Pa-                 |             |
| rigi al manifesto di Lodovico di                     | •           |
| Conde I. 217.                                        | 219         |
| di Arrigo III. al manifesto della                    |             |
| lega Cattolica II.                                   | 422         |
| che Arrigo III diede agli amba-                      |             |
| sciatori de Principi di Germa-<br>nia III.           | 53          |
| — <del></del>                                        | 23          |
| fatta dal Duca di Mena al Du-<br>ca di Feria V. 180. | . Q.        |
| del barone di Dona all'editto di                     | 101         |
| Ridolfo II. Imperatore III. 103.                     | 104         |
| che diede il Re di Spagna `alle                      | 104         |
| richieste del Duca di Mena IV.                       | 285         |
| data dagli ambasciatori Cattoli-                     |             |
| ci al Duca di Mena V.                                | 184         |
| data alla scrittura de' Cattolici,                   | -07         |
| da' collegati e capi della santa                     |             |
| unione V.                                            | 200         |
| data da' Cattolici alla scrittura                    |             |
| presentata da' realisti V. 230.                      | 23 I        |
| data da monsignor Antoniani a                        |             |
| nome del Papa, al Duca di Ne-                        |             |
| vers, oon quello che risolvesse il                   |             |
| medesimo Pontefice circa alle co-                    |             |
| se da lui dimandate. V.                              | 299         |

| `                                                 | 285         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| data dal Re Filippo all' intima-                  |             |
| zione che Arrigo IV. gli fece del-                |             |
| la guerra aperta. V.                              | 437         |
| Roano (città di) nella quale risiede              | • •         |
| il parlamento di Normandia. I.                    |             |
| Rocca della Torre, piazza stimata                 |             |
| delle più forti della Francia I. 530              | 35 r        |
| Rocella assediata da Cattolici l'anno             |             |
|                                                   | 15 <b>1</b> |
| come sia situata. II.                             | 15 <b>1</b> |
| per negligenza di Monsignor Giar-                 |             |
| nac e per la sagacità di Trucă-                   |             |
| res si rivoltò al partito degli Ugo-<br>notti. I. |             |
| notti. I.                                         | 436         |
| Rotta che hanno avuta i France-                   |             |
| si dagli Spagnuoli sotto Dorla-                   |             |
| no. VI. 27 28 e s                                 | egg.        |
| Ruggiero (Monsignor) di Bellagarda                |             |
| Maresciallo, ha il comando del-                   |             |
| l'esercito regio. II.                             | 32 r        |
|                                                   |             |

S

| Sacerdoti Salj I.                   | 11  |
|-------------------------------------|-----|
| Saga, servo del Re di Navarra, è    |     |
| fatto prigione carico di lettere, e |     |
| tormentato confessa alcuni trat-    |     |
| tati contro la corte I.             | 111 |
| San Remigio e Brichianteo valorosi  | •   |
| Cupitani degli Ugonotti, vanno a    | :   |
| servire nel campo reale I.          | 250 |

| 286                                      |     |
|------------------------------------------|-----|
| San Ciro ( signore di ) governatore      |     |
| di Orleans I.                            | 302 |
| San Luc (monsignor di) percosso da       |     |
| un' archibugiata nella testa, resta      |     |
| morto sotto Dorlano VI.                  | 180 |
| San Polo colonnello, benchè nato bas-    |     |
| samente, acquistò grand'onore            |     |
| nella professione dell'armi V.           | 389 |
| resta morto dal Duca di Guisa,           | 3   |
| e termina le sue grandesse V.            | 392 |
| Scaramucce diverse seguite nell'as-      | •   |
| sedio di Rouno IV. 346. 347.             | 348 |
| Sciarra Martinengo (il conte) Bre-       | •   |
| sciano, soldato del Re di Fran-          |     |
| cia I.                                   | 430 |
| Scipione Balbani Luechese è mandato      | •   |
| secretamente dal Cardinale di            |     |
| Vandomo a Roma per iscusarsi             |     |
| 2 D . A 217                              | 247 |
| Scrittura presentata dai signori di Gui- | • • |
| sa ad Arrigo III.                        | 167 |
| formata da' predicatori Cattolici        | 4.  |
| contro Arrigo III., con la qua-          |     |
| le lo dichiarano decaduto dalla          |     |
| corona III.                              | 33a |
| formata sotto il nome del Pre-           |     |
| posto e Schievini della città di         |     |
| Parigi contro il loro Re III.            | 329 |
| fatta del Re di Nevarre per suc-         | •   |
| cedere al regno di Francia III.          | 442 |
| pubblicata dal Cardinale di Pia-         | •   |
| benza Legato in Francia, nella           |     |
| qual si contiene una lunga esor-         |     |
| •                                        |     |

| ,                                                  |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|                                                    | ,               |
|                                                    | •               |
|                                                    |                 |
|                                                    | 287             |
| tazione che esso Cardinal fa                       | •               |
| tutti i signori di quel regno p                    | er              |
| l' elezione del nuovo Re V.                        | 128             |
| presentata nell'assemblea di P                     |                 |
| rigi da' deputati del Re di N                      |                 |
| varra V.                                           | 231 -           |
| pubblicata in Francia dal Ca                       |                 |
| dinale di Piacenza contro ai                       | •               |
| conversione del Re di Navarra                      |                 |
| seguita tra il Duca di Mena<br>gli Spagnuoli V. 40 |                 |
| Sebastiano di Laubespina Vescovo                   | 1. 402<br>di    |
| Limoges I.                                         | 325             |
| Sebastiano di Lucemburgo signore                   |                 |
| Martighes, luogotenente genera                     |                 |
| dell'esercito regio I.                             | 256             |
| Sebastiano di Lucemburgo signore                   | di              |
| Martighes, colonnello genera                       |                 |
| dell'infanteria Francese 1.                        | 426             |
| Le sedizioni de popoli sono con                    |                 |
| il fuoco di paglia III.                            | 307             |
| Solevano dire i seguaci del Re di N                | <b>a</b> -      |
| varra, che servivano un Re                         |                 |
| ferro, che per ricoinpensa del                     |                 |
| loro servitù non gli dava alt<br>che guerra V.     |                 |
| Senato di Parigi dichiara Arrigo II                | <sup>22</sup> 7 |
| decaduto dalla corona, e s' is                     |                 |
|                                                    | 4. 335          |
| Serafino (monsignore) Auditore                     |                 |
| Ruota, introduce il negozio del                    |                 |
| conversione del Re di Navari                       |                 |
| a Papa Clemente VIII. V.                           | <b>2</b> 79 .   |

| 200                                         |
|---------------------------------------------|
| Sentenza contra il Principe di Conde I. 136 |
| Sforza (conte di santa Fiore) gene-         |
| rale della gente Pontificia I. 523          |
| Silvio Antoniani (monsignor) mastro         |
| di Camera di Clemente VIII.                 |
| secretamente di notte introduce             |
|                                             |
| davanti a Sua Santità, monsi-               |
| guor della Cliella, e modo che              |
| dal Pupa in tal udienza fosse               |
| tenuto V. 279. 280                          |
| Soddisfazioni domandate dal Duca            |
| di Guisa per mezzo della Regi-              |
| na madre al Re III. 210 211                 |
| Male soddisfazioni nate per parole          |
| seguite tra il Duca di Feria ed             |
| il Mendozza con il Duca di Me-              |
| na V. 186. 187                              |
| Per distruggere le sollevazioni era so-     |
| lito di dire il Duca d'Aiva, che            |
| bisognava tagliar le teste a' pa-           |
|                                             |
| paveri, pescare i pesci grossi, ne          |
| si curare di prendere le ranoc-             |
| 041                                         |
| Sollevazione della città di Pammiers        |
| nel contado di Fois, e quello fa            |
| cessero gli Ugonotti I. 375                 |
| Sollevazioni di popoli in diverse parti     |
| del regno di Francia I. 434                 |
| Sollevazione degli Ugonotti l'anno          |
| 1578. II. 167                               |
| de' Parigini contro il loro Re              |
| III. 203. e segg.                           |
|                                             |

| •                                        |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                          |                                |
|                                          |                                |
|                                          | <b>289</b>                     |
| de' popoli in dive                       |                                |
| Francia cagional                         | te per la morte                |
| de' signori di Gu                        | isa III. 328. <b>33</b> 5      |
| Sospensioni d'armi tr                    | a gli Ugonotti e               |
| li Cattolici II.                         | 241                            |
| Il Sospetto della gueri                  | ra è peggio aei:<br>1. 369     |
| la guerra stessa                         |                                |
| finto e simulato s<br>quale la Regina    | madra mise in-                 |
| sieme un esercito                        | i. 384. 385                    |
| Chi mette mano alla                      |                                |
| suo Principe, d                          | eve nello siesso               |
| tempo gettar via                         | il fodero III. 208             |
| Ministri Spagnuoli de                    | eterminano ai jar              |
| la guerra a prop                         | prio nome contro               |
| Enrico IV. Re al                         | Francia V. 356 e segg.         |
| Spagnuoli procurano<br>fante Isabella al | reame di Fran-                 |
| cia V                                    | , 10 <b>5</b> -                |
| Spagnuoli per allettar                   | l'animo del Du-                |
| ca di Mena . gli i                       | propongono a no-               |
| me del Re Catt                           | olico aiverse sou-             |
| disfazioni V.                            | 292                            |
| Sposalizio tra madan                     | na ii Guisa e ii<br>ir: I. 353 |
| Duca di Nemou<br>Stabilimento di Lodo    | -                              |
| Staputmento di 11040.                    | Principi del san-              |
| oue per muover                           | l'armi contro al               |
| Re di Francia,                           | e unirsi con gu                |
| Ugonotti I.                              | 67. 68                         |
| . della pace seguil                      | ta nell'oppugnazio-            |
| ne di ()rleans tra                       | Cattolici e gli Ugo-           |
| Davila Vol. VI.                          | pitolazioni I. 313. 314<br>19  |

| di Guisa, di muover l'armi contro al Duca di Savoja per ricuperare il marchesato di Saluzzo. III. 282 Gli Stati di Fiandra domandano per loro protezione il Duca d'Alansone. II.  Statua fatta dopo la morte dell'Ammiraglio di Ciatiglione, e sentenza eseguita contro di esso. II.  Stratagemma, col quale il Re di Nuvarra tentò d'impadronirsi di Purigi. IV. 217  Pretensori diversi alla successione della Coronu di Francia. V. 225  Svizzeri giunti in ajuto dell'esercito regio. I. | 324<br>124<br>218  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠                  |
| Tamigi, fiume famosissimo d'Inglil- terra. I. Tanaquillo, sig. di Carugges, e Lui- gi, sig. di Lansac, ambi confi- denti della Regina madre. I. Tedeschi assoldati dal Papa piegano le bandiere, ricusando non volur ubbidire ad altri che al loro co- lannello, vengono licenziati da                                                                                                                                                                                                       | 255<br>14 <b>8</b> |

.

| <b>291</b>                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|
| Monsignore Malvagia eontra la                                       |
| volontà del Duca di Mena. V. 192                                    |
| Teligni (Monsignar di) ed altri capi de-                            |
| gli Ugonotti son fatti ammazza                                      |
| re in Parigi. II. 124 125                                           |
| Timoleone conte di Brissac, condut-                                 |
| tore dell'armi regie. I. 406                                        |
| Tradimento usato dal Luogotenen-                                    |
| te Londone contro a' Navarre                                        |
| si. IV. 346 347                                                     |
| Trattato di pace tra il Re di Navar<br>ra e'l Duca di Mena, che non |
| chbe effects. IV. 223                                               |
| fatto da' ministri del Re di Spa-                                   |
| gna, per trovar modo di sotto-                                      |
| porre il reame di Francia all'ub-                                   |
| bidienza del loro Re. V. 149 150                                    |
| del conte di Brissac con il Re                                      |
| di Navarra, con le condizioni                                       |
| da lui domandate per render la                                      |
| città di Parigi sicura nelle mani                                   |
| alla sua ubbidienza. V. 327 e segg.                                 |
| di don Manriques Ambasciator                                        |
| Cattolico, di permutare il Regno                                    |
| di Navarra con l'Isola di Sarda                                     |
| gna. I.                                                             |
| Tregua pattuita per un anno tra il                                  |
| Re di Francia ed il Re di Na-                                       |
| varra, e sue condizioni. III. 374                                   |
| generale per tre mesi , seguita                                     |
| nella conferenza di Surana tra'.<br>Francesi e realisti. V. 258     |
| e sospensione d'armi seguita tra                                    |
| 1 1 0 000 personse as as in a same of                               |
|                                                                     |
|                                                                     |

| 292                                        |       |
|--------------------------------------------|-------|
| il Re Arrigo IV. ed il Duca di<br>Mena. V. | 4 E.a |
|                                            | 439   |
| Trombetta del Re di Navarra, entra         |       |
| in Parigi e presenta un pacchet-           |       |
| to di lettere a Monsignor di Be-           |       |
| lin governatore di quella città,           |       |
| e dette lettere furono lette alla          |       |
| presenza del Duca di Mena ed               |       |
| altri capi dei Cattolici, con il           |       |
| contenuto di esse lettere. V. 157          | 158   |
| Tumulto degli Ugonotti nel regno di        |       |
| Francia. I. 115                            | n 16  |
| Conte di Turena, domandato poi il          | ,     |
| Duca di Buglione. IV.                      | 337   |
| •                                          | /     |
|                                            |       |
| V                                          |       |
|                                            |       |
|                                            |       |
| Valletta (Monsignor della) resta morto     |       |
| d'un' archibugiata sotto Rocca-            |       |
| bruna. V.                                  | 91    |
| Valletta (Monsignore della) colonnello     | _     |
| della cavalleria leggiera del Re           |       |
| di Francia. I.                             | 430   |
| Valois, stirpe reale, e 300 anni stette    | •     |
| la Corona nella sua stirpe. I.             | 15    |
| Varo (il fiume) divide l' Italia dalla     |       |
| Francia. V.                                | 92    |
| Varvich (conte di) generale dell'eser-     | 3-    |
|                                            | 317   |
| Vescovo di Ceneda nunzio alla corte        | J. /  |
| di Francia. I.                             | 365   |

| •                                        |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| •                                        |                    |
|                                          |                    |
| Wassens di non Tie                       | 293                |
| Vescovo di san Lis<br>scorso fatto dal I | reprime ii ai-     |
| e con molte ragio                        |                    |
| Francesi l'astuzia                       |                    |
| li. V.                                   | 219                |
| 11 Vidame di Ciartres                    |                    |
| Re è fatto prigion                       |                    |
| muore prigione. I.                       |                    |
| Ugonotti. Origine di q                   | uesto nome. I. 73  |
| non concordi nel                         | la predicazione    |
| della loro dottrina                      |                    |
| irrituti contro a'                       | Cattolici com-     |
| mettono molte scel                       |                    |
| da Ciartres, muo                         |                    |
| alla volta di Norn                       |                    |
| mossa degli Ugon                         |                    |
| e la Regina con                          |                    |
| to. I.                                   | 392 399            |
| fatti forti nella R                      |                    |
| progressi. I.                            | 462 463 466 467    |
| rotta ch'ebbero g<br>piano di monte C    |                    |
| mase ferito l'Ami                        |                    |
| tiglione e gran nu                       |                    |
| schi morti. II.                          | <b>38</b> 39       |
| ritirata degli Ugo                       |                    |
| talbano. II.                             | 49 60 61           |
| tutt'i capi degli                        |                    |
| ridotti con grandis                      |                    |
| zione dal Re di I                        | Francia in Pa-     |
|                                          | 00 107 108 e segg. |
| Nel vigor dell'animo                     | e della costan-    |
|                                          |                    |

| - 4 -                                             |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| 294                                               |                  |
| za consiste il felice esite dell'im<br>prese. II. | ·<br>•           |
| Villars (il Marescial di) vien confer             | 40               |
| mato in luogo di Gasparo Coli-                    | •                |
| gnì Ammiraglio di Ciatiglione. IL                 | ,<br>4_          |
| Villebon (Monsignor di) resta governa             | . 149            |
| tore di Roano, I.                                 |                  |
| Villers (Gio. d'Imerl, sig. di) cogneto d         | . <sup>275</sup> |
| Arrigo Caterino Davila prode                      |                  |
| capitano. I.                                      | <b>258</b>       |
| Vincenzo Lauro Calabrese medico, fu               | <b>330</b>       |
| Vescovo e Cardinale. I.                           | 267              |
| La violenza del fulmine suole in un               |                  |
| momento abbattere e rovinare                      |                  |
| quegli edificj, che con moltopera                 |                  |
| e molta fatica si sono fabbrica-                  | ,                |
| ti. I.                                            | 13 <b>q</b>      |
| Fitri (Monsignor di) governatore della            | <b>-</b>         |
| città di Moos, mal soddisfatto                    | ) .              |
| degli Spagnuoli, esorta i smoi                    |                  |
| cittadini a riconoscere il Re di                  |                  |
| Navarra per loro Ra. V.                           | 306              |
| Vittoria ottenuta dagli Svizzeri che              | ,                |
| militavano per il Re di Francia                   | ;                |
| contro agli Alemanni. II.                         | 48               |
| dal Re di Navarra contro li Ca                    |                  |
| tolici a Cutràs. III. 13e                         | 134              |
| dol Duca di Guisa contro gli                      |                  |
| Ugonotti a Vilmori. III. 142                      | 143              |
| dal Duca di Guisa a Oneo,                         |                  |
| contra li Tedeschi. III.                          | 1 <b>50</b>      |
| da Arrigo IV. contro l'esercito                   |                  |
| della lega Cattolica a Ivry, 1V, 68 a             | APP.             |

| :                                     | 295        |
|---------------------------------------|------------|
| dal Re di Navarra nell'assedio        | •          |
| a                                     | <b>238</b> |
| da'Francesi contro gli Spagnuoli      |            |
| sotto la città di Nojone. VI. 15      | 16         |
| dal conte di Fuentes contro i         |            |
| Francesi nella presa di Dorlano,      |            |
| ove segui una gran mortalità di       |            |
| soldati. VI.                          | 33         |
| Unione seguita tra i Cattolici ed Ar- | •          |
|                                       |            |
| rigo III. colle sue capitolazio-      |            |
| ni. II. 446 454                       | 400        |
| del Re di Navarra col Contesta-       | _          |
| bile e col Duca di Guisa. I. 186      | 107        |
| Conte Volrado di Mansfelt Luogote-    |            |
| nente dell'esercito Tedesco. I.       | 522        |
| 'Uomini vili son quelli che attribui- |            |
| scono a bontà la soverchia mo-        |            |
| derazione. III.                       | 455        |

## FINE

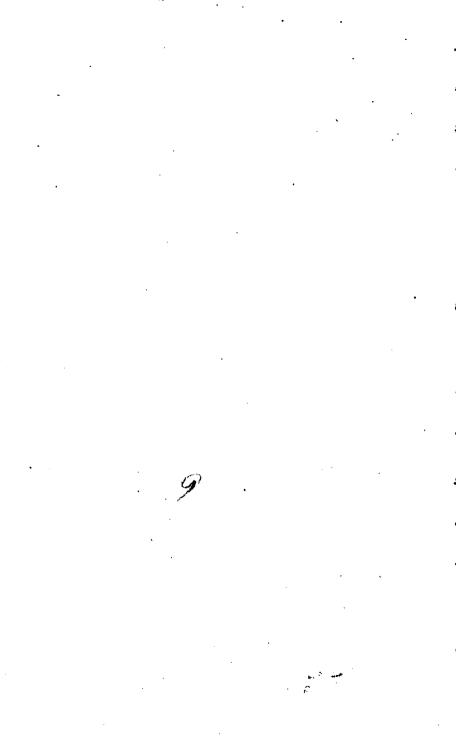

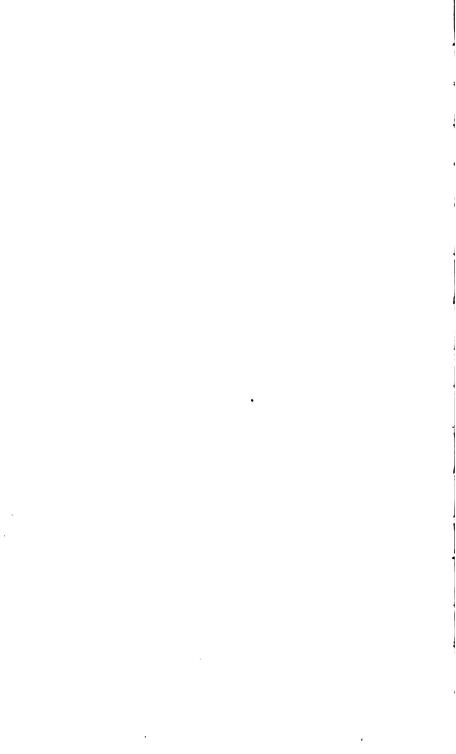

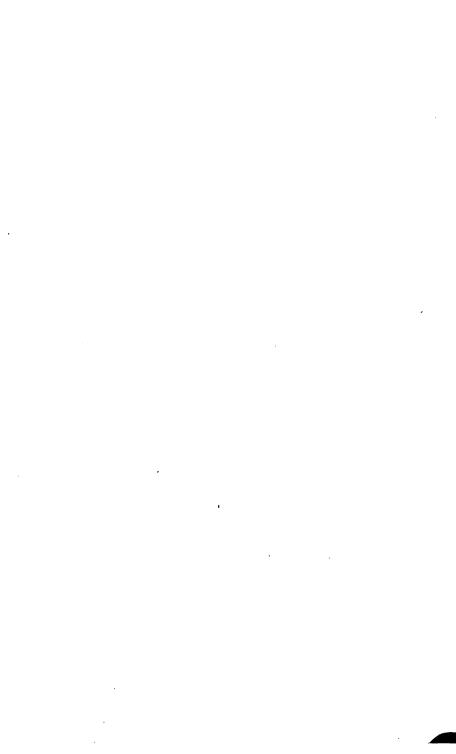

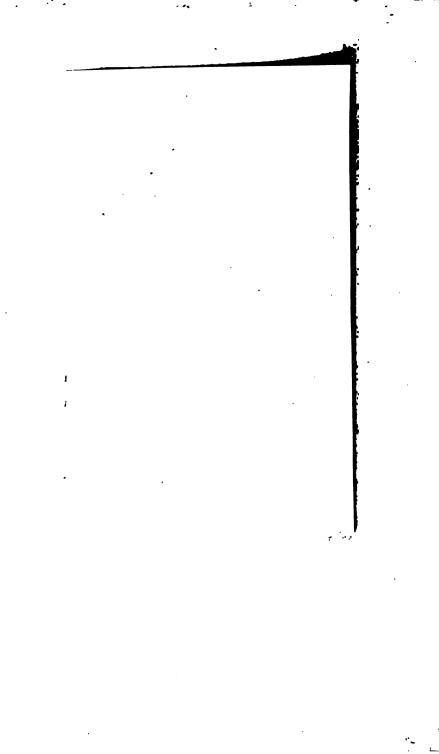

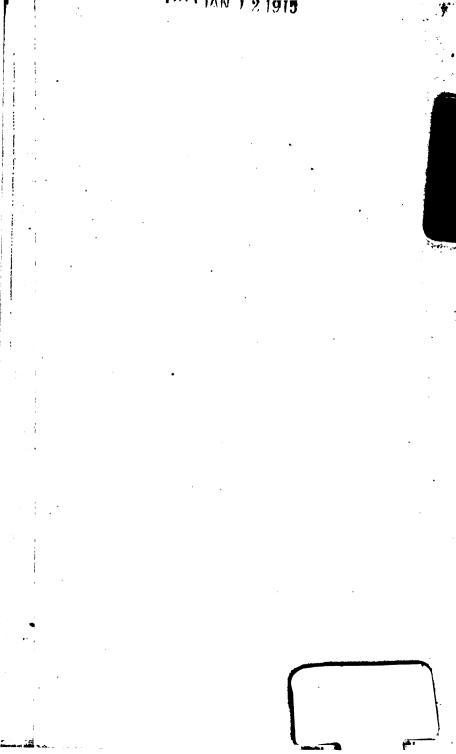

